

Ital 8833,2,2



### Harbard College Library

PROM THE SEQUENT OF

JAMES WALKER, D.D., LL.D.,

(Class of 1814),

FORMER PERSONNY OF MARVARD COLLEGE;

" Preference being given to works in the Intellectual and Moral Sciences."

28 Feb. 1890.

# OPERE COMPLETE

DI

## D. LUIGI TOSTI

BENEDETTINO CASSINESE

#### CORRETTE ED AUMENTATE DALL'AUTORE

EDITE

DA

LORETO PASQUALUCCI

VOLUME 11.

ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (STABILIMENTI DEL FIBRENO)

1886.



## STORIA

DI

# BONIFAZIO VIII

## E DE' SUOI TEMPI

PER

## D. LUIGI TOSTI

BENEDETTING CASSINESE

VOLUME I.

BOMA

TEPOGRAPIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (STABILIMENEI DEL PIRENO)

1886.

4

Digitized by Google

Digital rom
HARVARD UNIVERSITY

Ttale63122

FEB 28 1000

LIPEARY

ILLE TO Second.

## STORIA

WI

## BONIFAZIO VIII

E DE' SUOI TEMPI

1 - BOREFARIO VIII.



Proprietà letteraria riservata per tutti i diritti



#### INDICE

| Dedica a Dant   | o Alixbieri  |        | _ | <br> | <br> | Pag  | 9 |
|-----------------|--------------|--------|---|------|------|------|---|
| PARKECE P TARRE | O THE STREET | 44 6 4 | - | <br> | <br> | 4 49 | d |

#### LIBRO PRIMO.

#### Сагионо L.

#### CAPITOLO II.

#### CAPITOLO III.

Prima logazione di Bonifazio a Rodolfo contendente con Carlo pel possesso di Provenza. È create cardinale. Altra legazione a rattener Carlo dal disellaza con Pietro d'Aragona. — Imprudanza di Martine. V. — Napoli a Sicilia sotto papa Ono-





| alt | tri car | dinali | 8.5 | en  | ten | zļa  | ıre       | ĸu  | Ų   | 066 | :to | L, n | - Ķ | 'n, | 1e | g:         | ko   | Lo  | F          | ,Le  | III. | 3.  | P | ėj: | 110 | g ( | )Zi | 0 0 | di Te | Tů. | - |
|-----|---------|--------|-----|-----|-----|------|-----------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|------------|------|-----|------------|------|------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|---|
| 801 | ata, e  | 00408  | co  | Fil | ipp | ıg İ | <u> 1</u> | Bel | lo. | . – | - 5 | 5.   | ude | op  | en | <b>a</b> j | (HE) | r 1 | <b>a</b> j | p II | ce   | , 6 | Ç | Ů.  | p   | ÚE  | ıė  | ij  | tratt | ate | ) |
| đí  | Tara    | 8COI . | 4 1 |     |     | ,    |           |     |     |     |     |      |     |     |    |            |      |     |            |      |      |     |   |     |     |     |     |     | Pag.  | 45  | 2 |

#### CAPITOLO IV.

#### CAPITOLO V.

#### LIBRO SECONDO

#### CAPITOLO L.

Missione di Bentfazio pei papato. I Guelfi e i Ghibellini, e come quelli al papa, questi all'imperio si rangodarcero. — Indele di queste parti. — Imbastard.te, come tomanes difficile al papi la moderazione de'Guelfi. — Acerescone la difficoltà alcuni cardinali ed il patriziato romano. — Soccorso che arreggio i frati al papate; e lere fallo. — Bonifazio sprovveduto di mezzi tien fronto a'Ghibellini, è quali nemici econtrasse. — Va in Amegni, od à capitato in Zagarolo dai Colonna. — Come e perchè gli turbasse i sonul il già papa Celestino. — Fuga di costul. — Gli è spedito appresso il cameriengo dei papa. — Fugge ed erra per le spingge di Vienti — È intrapresso e condotte a Bonifazio. — Come questi lo secoglicaro, o perchè le chiadesse sella rocca di Fumone. — Quali sentenze ingenerasse nel popolo questa prigionia. — Morto di Celestino. — Sfrenatezze de devoti cui suo cramo. — Pog. 111



#### Capitono II

Bonifazio al volgo a pacificare i principi la rinfresca la ragioni dolta Chosa sul reame di Napoli. — Come si recasse a sperare la pace. — Compone un trattato di pace in Anagio tra l'Aragona, in Francia e Napoli. — Spediace un begato la Catalogna per curaria, e con quali ammacatzamente lo accompagna. — Già tien dietro per lettera, e gli spisna gl'intoppi. — Invita Federigo ac un al beccamente. — Costin innatizi muovate consulta. Siciliani, che con lettoro la rittrare dall'andata. — Suo incontre con Sonifazio. — Quali cose questi gli impromottesse, lasciando Sicilia. Lantano Carlo II, come provvedesse Bomfazio al governo di Napoli.

#### CARROLO III.

#### CAPITOLO IV.

Eduarda d'Inghilterri chi fosse. — Si troua in guerro con l'impro. — Si affort ficano entrambi con allegaze, che commissionementa parte di Europa. Perche Bonifazio entra puercen ira di loca. — Speci sce legati per accordadi — Ottergono una tregan, e la perdono per fancesi ostilita. — Lettero di Bonifazio ad Eduardo. — Afin legati ad Adolfo re de Romana, e parole che gli roige Bonifazio. — Trasti effetts della guerra. — Il Bello falsa la pubblica moneta. — Condizioni religiose della Banimazea, è presistenze del re danosi frenate dai vescore, — Seguono quello ad intristire, questa a resistere. — Errico VI danese fa gittur nelle pregioni l'urcivescova ed il preposito Landense. — Con qual, ipacrisco onestasse la violenta firannele. — Fora d. e g. mi prodent ma vigorose rimestrare di Romfazea di Danese.





#### CARPTOLO Y.

Oratori siculani a Jacopo d'Aragona. Lore delore nel rederzi da lui abbandoanti, e quello di tutta Sicula. — Federigo e grudate re. — Bontazia spedisca in quell isconi il Calamandrano e calmaria. Purcosa ripulsa che ritere da Messinest. — Ma stocca da Federico il Loria. — Bonifano erra muov. cardinali. — Ascresso il culto de SS. Agustino, Ambrogio, Gercanno e Gregorio, e degli Evangelisti . . Pag. 161

#### LIBRO TERZO.

#### CATITOLO I.

Incorenazione di Federico in Patermo. — Bonifazio le acomunita. — E crea Jacopo d'Aragona genfalentere di S. Chima, per combatterio. — Ai moti di Sicilia rispendoco quelli di Romagna. — Bunifazio vuoi pacificaria. — Aista Guido da Montrfeltro a rendemi frate. — Ad un tempo vi si renda Ludovico iglio di Carlo le Zoppo. — Pim commette il suo reggimento a Bonifazio. — Questi en tra paciere tra Genova o Venezia. — Scrive al regati la Inghilterra, a Filippo e ad Adolfo.—
Superba risposta del Bello. — Affari della chiesa di Pamiera. — Bonifazio la fa vercovila, e vi fonda un'Accademia

#### CARITOLO II

#### CAPITOLO III.

I Fraticelli, o lero origine. — Conso variansero I papi, e massume Bon fazio. — Incopone da Todi

#### CAPITOLO IY.



## CAPITOLO V

| 1 | Colomnos         | i e  | )<br>Jipa | ulty | (0)  | ٥    | шп   | f  | la In     | 10- | 60   | .  | IÞ | el: | lo | ð    | OB  | tr  | o   | B   | οп | ic  | ızi  | o.  | _   | - 1 | 40  | ot | ti   | đ   | ic  | ueste  | ). — |
|---|------------------|------|-----------|------|------|------|------|----|-----------|-----|------|----|----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|--------|------|
|   | Some co          |      | _         |      |      |      |      |    |           |     |      |    |    |     |    |      |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |    |      |     |     |        |      |
|   | Si viene         | 4    | lle       | 1    | FO   | į. · | _    | y, | <b>69</b> | Ţ.  | ur i | gļ | di | 6]  | pe | b po | olk | 1   | Ģĺ  | n s | Д( | )   | ı    | ò   | oLi | N.E | ĺŋ, | ě  | 2    | (A) | iO) | to di  | 446  |
|   | <b>sto</b> , — ( | Gre  | ci        | n t  | eL O | QB   | taro | ì  | Ç         | e)  | T    |    | al | i.  | -  | B    | 01  | äfi | • 1 | io  | Ġ  | ¥   | Call | li: | ď   | į   | Ŏ.  | P  | )ira | ı İ | Cā  | rdina  | JŁ.  |
|   | Canoniz          | , Fì | L         | ui   | gi.  | X.I  | dl   | I  | ce        | m   | cio  | -  | -  | - ( | )e | 881  | П   | N.  | lo  | ni  | ic | ıbı | m    | Ю   | ų.  | le. | C   | 00 | lit  | UZ: | ion | ie Cle | rici |
|   | Lažem .          | *    | •         | •    | - 4  |      | -    |    |           | •   |      | •  |    |     |    |      |     | -   | -   | -   |    | -   |      | *   | •   |     |     |    |      |     | ÷   | Prog.  | 228  |
|   |                  |      |           |      |      |      |      |    |           |     |      |    |    |     |    |      |     |     |     |     |    |     |      |     |     |     |     |    |      |     |     |        |      |
| D | ocumenti         | ,    | 4         | 4    |      |      |      | ,  |           |     |      |    |    |     |    |      |     | ı,  | ă.  | -   |    |     |      |     |     |     |     |    |      |     |     | Pag.   | 255  |

Questa storia fu pubblicata la prima volta in Monte Cassino nel 1846. Due anni dopo, per il favore universale che essa avea avuto, tanto da essere tradotta in più lingue in quel breve intervallo, il prof. Longhena dimandò all'autore il permesso di riprodurla in quella collezione di scrittori originali o tradotti che si continuava per sua cura a Milano coi tipi del Silvestri; e l'autore consentà di buon grado, a patto però che nulla si alterasse nel testo o togliendo o modificando, e che principalmente si lascuasse intatta la dedica a Danta. Lieto il Longhena dell'assenso, e accettata la ragionevole condizione, si rivolse a Vienna per la licenza di stampa; e la censura austriaca, accordandola per la storia, la negò per la dedica; e la cosa rimase in sospeso: ma non ando molto, e il successo delle Cinque Giornate tolso via quel divieto, e la seconda edizione del Bonifazio VIII fu eseguita come l'autore avea desiderato.

L' EDITORE.



MAN AN IN

A TE DANTE ALIGHERI
CONSAGRO QVESTI LIBRI
CHE RICHIAMANO A NYOVA VITA
LA MEMORIA DELL'OTTAVO BONIFAZIO
LE CIVILI TRISTIZIE CHE TANTO TI TEMPESTARONO
NON OSARONO PROFANARTI IL CASTISSIMO PETTO
E QVANDO LA IRACONDIA DELLA MENTE
TI BALESTRAVA IL PENSIERO AD INSOLITE FANTASIE

TY ERI ITALIANO

PERCIO INNANZI A BON.FAZIO
CHE CREDESTI NEMICO

E DISONESTASTI DI VNATTVPERO ETERNO
COME È ETERNA LA POESIA CHE LO FADBRICAVA
CHINASTI RIVERENTE LA FRONTE
E LO ADORASTI VICABIO DI CHISTO

ORA SOFFRI
CHE ALL'ANINO TVO DISPRANCATO DALL'IRA
SI APPRENENTI LA STORIA
E TI RAGIONI DI VN VOIO

IL QVALE

SE MENO PROTERVI FOSSERO CORSI I DESTINI

DELLA TVA PIORENZA

TV AVRESTI INSVBLIMATO AI CIELI PIV SV I NERVI DELLA SVA VIRTV CHE SV QVESTE PAGINE EGLI TANTO SI RILEVA

DA STARTI A PRONTE SECVRO EL TI PERDONA

E SVL VOLVME CHE TV HAI SCRITTO

SVPREMO RIFVGIO

D'ITALIANA GRANDEZZA

PACIFICATE

RIPOSINO LE SOMME CHIAVI A DOCVMENTO DI QVELLA VNIONE CHE SOLA PVI, FECONDARE LE SPERANZE DELLA MADRE PATRIA.

2 - BONIPAZIO YES.

Vegg.o in Aragna entrar lo flordañao E nei Vicario suo Cristo esser carto. Veggiota un'alfra volta esser deriso, Veggio rimiovollar "acato e il felo, E tra y vi ladron, essere anche), Veggio il miovo Pilato al crindele, Che cia nel sazia, un senza decreto Perto pul tempos le cupide velo.

PERGATION XX.





#### 1 LIBRO PRIMO

1217-1290

#### CAPITOLO I.

La legica de lla storia. — Perche il papato dal cantumo entrasse nella civila compagna — Come de l'estenditto dal a se prema pulcata ancale — Regiona de la consecrenza dei barbari a Roma — L'Impera di Carlo Megno. — Come la puer elle se ne imprendise il papato si reservesse in a scordie. — La tenerazi i di tro goria VII e i Comena etal una — Perche i papa ad avec secre noman polita . — Perche i popu ad avec secre noman polita . — Perche i popurale ato fosse pia difficile a regerne a tempi di Bombaro VIII

Narrare della vita di qualche Akastre personaggio rissuto in tempi assar remoti, interrogando solo i monumenti scritti sarrebbe opera incompiuta e di poco ammaestramento. Vi sono anche i documenti della logica da seguire: imperocchè i fatti della storia sono governati da una doppia ragione, dalla divina e dalla umana. A quelli bisogna rivelgersi per avere i, responso della moralità dei fatti e degli uomini, e da quelli noi siamo sorretti nel difficile ministero di giulicarli. La mano del crouista spesso ha la febbre dell'odio e dell'amore; ma la togica mai non inferma di umane passioni. Per trovarla bisogna investigare la genealogia degli avvenimenti, la derivazione degli effetti dalle loro cause; in una parola, la ragione dei tempi, perchè questi sono i generatori dell'uomo morale.



La prima parto di questo labro e stata ratoramente refatta dal la teles.

Bonifazio VIII, come pontefice, non può essere giudicato fuori dell'orbita del periodo storico del romano pontificato che l'ebbe preceduto, da Costantino ai suoi tempi. In quello è la ragione della sua vita, la genesi delle teoriche che lo ammaestrarono e lo sostennero nel laborioso ministero della Chiesa cattolica, e per le quali, quantunque peccatore, fu riverito e salutato magnanimo dagli stessi nemici. Egli conchiuse la sua vita perseguitato ed oppresso da un re forestiero; ma il documento più bello della sua virtà si fu appunto la vittoria che riportarono su di lui i suoi nemici. Morto Bomfazio, il Seggio di S. Pietro fu rapito da Filippo il Bello, e per settantadue anni la romana Chiesa pati in Avignone. quella che a ragione fu detta Cattività Babilonica. Dalla gravita del male che conseguito dalla sconfitta di quel papa, si mamfesta La virtà che per otto anni di pontificato l'ebbe contenuto e cessato. Questo giudizio non è scritto nelle cronache, ma è sentito per logico ammaestramento della storia.

A vedere come i romani pontefici successori di S. Pietro, il quale, poverissimo di ogni umano argomento, su mandato da Cristo ad evangelizzare il mondo, di venissero tanto potenti da dominare imperatori e popoli, molti ne scandalizzano Secondo costoro, i papi surono, specialmente nell'età di mezzo, nomini di smisurata ambizione, i qualt non contenti degli onori del supremo sacerdozio, abusarono di questo a levarsi sul collo dei principi, sorretti dalla ingenua sede della plebe ignorante, perciò incontinenti cercatori di potere e di ricchezze, seminatori di scandali, infesti alla pace dei popoli, turbolenti guastatori della sede nella potestà dei principi che la ricevono da Dio. Queste cose spesso si dissero, specialmente di Bomfazio VIII E certo, se di queste colpe si dovesse accusare il romano pontificato, la sua longevità sarebbe un mistero. Sorreggersi in mezzo alla fortuna degli immani casi per dicumbove secoli con gli artifizi di una politica magagnata di vizi,



guardare inconcusso la vicenda della vita e cella morte di tauti popoli, il rilevarsi e l'affondare di tanti troni, e solo rimanere sal seggio con le chiavi di S. Pietro in pugno; in una parola, immobilizzare nel volume della storia la leggenda del suo impero con le astuzie di una sconfinata ambizione, sarebbe un assurdo. Il vizio non è così potente, e le tirannidi non sono longeve A conoscero la virta intrinseca del cristianesimo, per cui il portificato ha potuto tenersi in piedi per si lunga stagione, è mestieri investigare il periodo di calma che successe a quello delle persecuzioni gentilesche.

In quel primo accostarsi della Cliesa al primo imperatore cristiano, Costantino, gli animi erano vergini di dissilia, ed i rapporti tra le due potestà si svolsero pacificamente, secondo la coscienza one aveva il pontefice delle ragioni della Chiesa, e l'imperatore di quelle dello Stato. In quei rapporti le umane passioni, i on ancora svegliate, tacevano, e so o parlava il dogma cristiano il quale aprendo ai fedeli le porte dei cieli, accennava la via che y nisticva capo, ordinando le umane compagnie, non più pagane nia custiane. La religione d. Cristo non era nata con I impero, nè la sun vita, si confondeva con quella dello Stato; e la sua legislazione murava a scopo tutto sopramaturale, ed era ben distirta da quella politica. Tuttavia il poutefice e i vescovi avevano il cebito di coordinare alla legge cristiana tutti gli atti umani che si svolgevano nella economia sociale e politica di coloro i quali vollero. liberamente credere in Cristo e nella sua Chiesa. Al caspetto del pontefice capo universale della medesima, supremo ministro dell'anzidetta coordinazione, tatti erano eguali, principi e popoli, per chè una è la fede che li unisce e li sommette al tribunale della Chiesa, Liberi di entrarvi, liberi di uscirne; ma fino a che saranno cristiani, dovranno soggiacere alla sentenza della moralita di tutta la loro vita in rapporto alla legge ili Gesù Cristo. Per



la qual cosa la Chiesa entrava per divino diritto nella civile compagnia, ed assorgeva sopra ogni principato pel magistero e sindacato degli umani atti; e questo mgresso era un germoglio della semenza evangelica che sbocciò tosto che dalle catacombe venne all'aperto la Chiesa trionfatrice del paganesimo.

Appena Costantino lebbe malberato si labaro della Croce, non fu il pontefice che picchiò alle porte della civile compagnia per entrarvi ad amministrare il divitto di quel morale sindacato, ma furono le mari della suprema potestà in periale che gliele apriro io, e che sanzionarono con le civili leggi il suo ingresso. Degli editti banditi da Costantino a favore della Chiesa, bastano soli di e a raffermare la mia se itenzo: quello che tocca della emancipazione derit schiavi, che trovasi nel codice di Teodosio<sup>4</sup>, e l'altro riferito la Eusebio nella y fa di Costantino<sup>2</sup>, de la potestà di emanare sentenza definitiva sua giudizi dei tribunali laicali, ove le parti contendenti, non accettandelli, volessero stare a quello della Chiesa.

I successori di Costantino furono anche più larghi in questa maniera di concessioni. Il diritto di asilo che si e de la Claesa", quello di proprietà delle oblazioni e dei retaggi", l'afficio di sindacare i giu lici laici e di esortarli alla clemenza verso icolpocoli", la sorveghanza dei vescovi sui prefetti delle provincie", sono tutti privilegi che si trovano liberamente concessi dagli imperatori nei codici teodosiano e giastimaneo. Nè trovo che questa legale intromissione della Cluesa nei negozi dello Stato fosse consentita a

<sup>\*</sup> IV atla

<sup>\* 1</sup>V. 27.

Cod z Thombs 1X 45 13.

<sup>4 1</sup>d XM 10-20.

<sup>3</sup> Id X 9-7

<sup>\*</sup> Concil Action con 7 Handt St, tome I pag 254.

petizione di alcun pontefice ambizioso. Questo era un fatto che nasceva spontanco dalla universale coscienza, di cui erano gl'imperatori rivelatori ed interpreti, e non dalla loro individuale pietà verso la Chiesa. Imperocchè tra i principi che peggio la osteggia-rono nella conservazione dei dogmi, furono i bizantini, non escluso lo stesso Costantino. La storia delle eresie orientali, come quella di Ario, di Nestorio, di Eutrehe e di altri, ne ofre chiarissimi argomenti.

Adunque raddotti i popoli alla fede cristiana, due erano le legislazioni che moderava io la umana compagnia, la civile, vegliata dalla potestà del principato, e la divina che s'imponeva per libera ac ettazione dei fedeli. In guisa che le umane azioni attingevano da doppia fonte la propria moralita, e il pubblico diritto non solo permetteva, ma sauzionava l'appel azione dalla legge civile a quella della Chiesa. E consegnitava che il pontefice col codice delle divi je leggi, in quanto all'amministrazione dell'amana giastizia in rapporto a Dio, assorgera sopra ogni altra potestà. La Chiesa a quei tempi teneva luogo di costituzioni e di parlamenti. Ambrogio arcivescovo di Milano rigetta Jalla Chiesa un imperatore ia nome di Dio, perchè lerdo d'Ha strage di Tessalonica; e Teodosio umilmente si arresta, ed accetta la penitenza che gli è imposta. Nessano inscrise contro il santo vescovo come violatore delle ragioni del principato, perchè il puel·lico diritto lo proteggera e fo rendeva invulnerabile.

Il letture conosce gli svariati giudizi intorno alle ragiori della invasione dei barbari e della loro convergenza al centro del mondo politico, a Roma. Tra queste ve a' ha una sconoscinta o non abbastanza chiarita, alla quale voglio accennace, e senza la quale non può intendersi la genesi della presente socielà cristiana. È una ragione però che si fonda sulla fede, e chi non l'ha non na legga. Io dico della forza che ha il Cristo redentore di attirare a





se l'umanità, come a v.a. verità e vita. Questa virtù misteriosa confidata alla Chiesa irraggiava il mondo dalla sede di S. Pietro, e traeva a sè le generazioni germane, che dovevano essere nelle mani del romano pontificato il plasma della nuova società cristiana Attila, Genserico erano trasportati dalla foga della conquesta, ma le selvagge tribù che li seguivano erano spinte dalla meonsaputa predestinazione al cristiano battesimo. Schiusi gli occhi al tume della fede, lo spirito del Germano non vide dapprima che Chiesa e papa, e a questo commise lo straoi dinario ufficio di quetare i furibondi elementi della invasione, di associare gli nomini, di fermarli col vincolo delle leggi, di educarli al culto della giustizia; in una parola, di creare quello che chiamiano Stato. L'individuo che ne nacque doveva logicamente essere ad immagine e similitudine della Chiesa; e questo individuo fu l'impero di Carlo Magno.

Dopo che fallirono gli sforzi di Gregorio II e III, e di Zaccaria a contenere Longobardi e Greci, Ariani e Iconoclasti, che minacciavano il deposito della fede e il germe della futura rimovazione del mondo cristiano, il trovar modo a fermare una suprema autorità laicale, che per certo contratto di scambievole protezione vegliasse con la forza alla incolumità della Chiesa e dell'ordine sociale, fu una necessità che nasceva da la ragione dei tempi, ed un dovere dei pontefici pel debito del loro ministero.

La incoronazione di Carlo Magno non fu solo un ripnovamento dell'impero d'Occidente, ma anche la fondazione di un potere universale e dirò quasi tipico. La corona di Carlo era quella di Teodosio che caddeingloriosamente dalla fronte di Romolo Augustolo. Il papa Leone la raccolse dal fango; e perchè la mano del vicario di Cristo redentore la imponeva, fu piuttesto simbolo di un nuovo impero che dalla Chiesa assumeva abito di supremazia e di cattolicità. Carlo si tenne come incoronato la Dio, derino autori

coronatus... a Deo coronatus, e come deputato all'associazione di tutti i popoli, a simighanza della Chiesa, la quale pel romano pontificato unificava il mondo per la unità della fede.

Infatti la incoronazione di Carlo fu quasi un contratto bilaterale fra la Chiesa e lo Stato, fra il papato e l'impero di seambievole assistenza nell'esercizio della doppia notestà ecclesiastica e civile. Carlo doveva essere l'avvocato de la Chiesa universale. e, come patrizio di Roma, difensore della romana. Il papa gli dava la corona santificata dal diritto divino, gliela tutelava con le armispirituali, con cui difendeva il deposito della fede, gli offriva come tipo di ordinazione sociale le sue leggi e I esempio della sua gerarchia, gli confidava come sementa da fare germogliare nella nuova società civile le tradizioni dell'antica civiltà romana e la dottrina dei suoi ministri; e come pratica incoazione del miovo uomo sociale, una legione di monaci di S. Benedetto, veri pa lri della patria germana. Questo che ho chiamato contratto bilaterale della Chiesa e dell'impero, univa in unico scopo le due supreme potestà senza confonderle, inseparabili ma distinte. Da questa distinzione nasceva la reciproca fedelta alla osservanza del patto, e il diritto dello scambievole riconoscimento del nuovo papa e del nuovo imperatore. A quei giorm in cui si abbracciavano le due supreme potestà, pareva agl. uomini essere in un paradiso terrestre e tornati allo stato della prima innocenza. Ma chi avesse cacciato l'occhio un po' addentro a quelle feste pasquali, avrebbe visto la coda del serpente che doveva chiavare l'usció di quel paradiso, ed il peccato di origine del dissidio fra il Sacerdozio e l'Impero che contristò i pepoli per tutto il medio evo e poi,

Imperocché aon tutti gl'imperatori sarebbero stati nell'avvenire figli ossequenti alla Chiesa, nè per sempre potevano i popoli starsene genufiessi innanzi al pontofice con le mani giante, perchè



usevario altro a fare. La fintazione a intorbidare tratto quel bel serono reniva da due parti, dall'ufficio di patrizio difensore della chiesa di Roma, per cui i Roman erano del ligati ad obbedire all um eratore nella difesa dei papi, e dalla dominizione politica che questi esercitavano su Roma e il Italia cel trale fin dal seeclo vin. Il patriziato apriva l'uscio au invalere le ragioni papali su Roma; il dominio temporale sommetteva all imperatore il papa come signore politico. Leone III con quell'impreinne mundo concesso a Carlo Mag o le investi di una supremazia di onore e di autorita su futti gli Stati er stiaid, e dalla quale non poteva sottrarsi quello della Chiesa Perciò è chiaro che quel-L'appero cristiano prometter te ordine e pace in futto il mondo. secon lo i voti dei pontefici meororatori, doveva recare la sè stessoi germî di eternî dissidir tra Uhesa e Stato. Ne la ditesa che si aspettava Leone poteva essere sempre presente e fruttuosa. Molti e vicial grano, i nemica che i sa la cano il Seggio di S. Pietro, e lontaal gl imperatori che non potevavo nurovere serza oste poderosa.

Lifatti al cadere del secolo in e in tutto. Il xilo tenebre si addensarono su quel seggio; il papato divenne preda dei signori di Toscara, e fii disonestato il ille Teodere e il alle Marorie. Molti cattolica nel dare per questo periodo eterico chiudoro gli occlia a non ve lere la desolazione nel li ogo santo; e noi dimeno quel seccio x è il tempo in cui è da aprarli rieglio a vedere come la virtu di Cristo nel cuore della Chiesa le contenesco intorno il truculento maletizio degli nomini e dei tempo congiunati a spegnerla. Ogni altra istituzione una na sarebbe andata in fondo. La barca di S. Pietro in quel fosco secolo accolse molt'acqua salsa, um non capovolse. A primi era colui che imperiori reales, e nella sua carena era un invaco di S. Benedetto che meditava le vie della sua salvezza: vi era Illichia olo.





Molte benedizioni ha raccolto la memoria di Gregor o VII e melte maledizioni, ma tanto quelle che queste spesso furono en sigliate non dal giudizio assoluto della mente di quel su goare pontefice, quanto dall'ira delle parti. Dico parti, perchè anche l'amore della verità e della giustizia, per la infermità della nostra natura, la quale è la stessa nel cherico e nel laico, prende abito di fazione, e spesso è accaduto che i papali addivenissoro più papali del papa. Gregorio VII non fa l'inventore di quella che chiamano teocrazia universale; egli fu un rigido propugnatore del magistero dei pontefici interno alla fede ed ai costumi, ed un grar giustiziere di ogni miquità contraria alla legge di Gesù Cristo. E perchè innanzi a questa potestà tutt, ciano eguali, libero ognuno di barattare il battesimo di Cristo con la fede di Maometto, il suo primato di giuristizzione spirituale levandosi sopra ogai terreno principato, avvenne che tutti gli Stati cristiani dovessero avere a fondamento político la legge del Vangele, e tutti consistere in santa federagione sotto la presidenza del pontefice. A questo doverano tutti essere devoti; e per questa devozione acquistavano i principi i, diritto di governare i popoli, il quale si emanava da quello divino che era nel pontefice. Coaseguitava, che chi ribellava all'autorita papale, che lo conteneva nella osservanza del Vangelo, si spodestava di proprio talento,

Era questa una teoria opportana ai tempi di Gregorio, nei quali la forza brutale prevaleva si l'duritto sociale, di c ii non ancora i popoli avevano sufficiente notizia. Era essenzialmente teocratica, perche l'unico diritto che dominava era il divino. Ma l'applicazione di questa teoria era assai difficile appunto perche i tempi erano feroci, o la loro ferocia rese austera ed ultrice la patema presidenza papale, in giaisa che non fu più possibile trovare il confine che distinguesse la potestà del papa da quella del principe. Richiami da ambedue le parti per patite invasioni; i principi, per-



chè non volevano essere vassalli, come dicevano, di S. Pietro, i papi, perchè volevano essere liberi nel ministero della Chiesa c fa discordia tra loro. Ma siccome Iddio dal male che permette cava sempre. I bene, orde non è mai da disperare del cristiano progresso, avvenne che tra i due dissidenti si facesse via la ragione dei popoli, Quando Arrigo curvò il capo a Canossa per acceghere. l'assoluzione di Gregorio, i popoli levarone il capo a vedere, e si accorsero che il giogo che portavano si era fatto più licve. E incominciò a campollare nella loro mente certo pensiero, che oltre al papa e all'imperatore contendenti in questo mondo fossero anch'essi; incominciarono a persuadersi che se i principi nadara io infrenati dalla Chiesa coi precetti del Vangelo, essi a loro volta potevano tenerli a segno coi proprio diritto. Chi va a ruspare nella cenere dell'incendio che arse tra il Sacerdozio e l'Impero, vi troverà i germi degli italiam Comum: perciò mentre disputano intorno ad Ildebrando papali e legalei, io, come cherico, gli accendo lumi e gli do d'incenso, e, come italiano, lo va lo a col ocare in Campidoglio, vero padre della patna.

Intarto la emancipazione dei popoli, frutto dei degmi evangelici, e la costituzione dei Comuni italiam accrebbero il còmpito
del ministero papale. Bisognava fare intendere anche a questi ciò
che si era predicato agli imperatori; e perchè la universa, e ragione
si andava svegliando de predicazioni e gli anatemi spesso si accolsero con le armi in pugno; e nacque il bisogno di rincalzare gli
argomenti dello spirito con quelli maneschi per debito di difesa.
Nostro Signore volle ci e i perseguitati per la giustizia faggissero
da una ad altra città, perchè nor cadessero volenti relle mani dei
persecutori, insegnandoci, che lo studio dei mezzi a campare dai
nemici sia debito non solo di natura, ma anche evangelico È scritto
che bisogna essere semplic, come colombo e prudenti come serpenti. Questa prudenza che ci consiglia a trovare i mezzi opportuni



alla nostra conservazione e preservazione, in linguaggio volgare si chiama politica. È i papi per necessità divernero politici; ma essendo molto difficile ameestare le penne ummacolate de la colomba con le squame del serpente, ebbero ess, a durare molta fatica; nella quale non è maraviglia che si rivelasse alcune volte la infermità dell'umana natura di cui sono circondati anche i supremi pastori della Chiesa. Le loro miserie non vanno sconosciute ne rimutate in virtù per imbecille adulazione, ma neppure messe in mostra per impudente irriverenza, e la Chiesa va difesa con le armi de la verità, non con i sofismi della menzogna.

I papi dunque entrarono nella famiglia dei principi governanti popoli secondo il diritto pubblico e quello della gente cin sovrastavano. I possedimenti che già avevano ricevuti per devozione alla Chiesa e a S. Pietro, sebbene sacri per la ragione della donazione e dell'ente cui vennero fatti, fossero inviolabili, tuttavolta, perchè terreni, non potevano sfuggire alla legge del tempo che tutto rimuta quaggiù. Per la qual cosa, como per l'esercizio del principato politico potevano accrescerli, potevano anche vederseli scemati o perduti. Le cure politiche resero più difficile l'esercizio del pontificato, e perchè la mente dei papi doveva intendere a doppio scopo, spirituale é terreno, e perché i fedeli a petto delle loro sentenze volevano ragionare a vedere se m queste si mescolasse la scoria della politica di questo mondo prima di abbracciarle. Quando Bonifazio VIII ascese la sede di S. Pietro, vi trovò la storia di Alessandro III, che con alto se ano politico commise alle repubbliche italiane con la famosa Lega-Lombarda le sorti del papato a fronte di Federigo Barbarossa; e quella d'Innocenzo III, che volcva fondare nel reame napoletar o un anteniurale alla potenza papale centro Federigo II e la infesta progenie degli Hohenstaufen; e intese A debito di essere ad un tempo sacerdote sommo e non volgare político,



Nelle mani di Bondazio VIII il deposito della fede e dei costumiera lo stesso che aveva a um instruto Gregorio VII, ma gli uomini e i tempi non erano gli stessi. Quel ministero dell'evang--hoo sindacato degli umani atti era divenuto prà difficile, perchè la fede era scemata, e la ragione dalle scuole dei monaci e dei vescovi era ascesa s ille cattedre delle università come in trono di regina. Nel cielo d'Italia grà spuntava l'alha di quel risorgimento. intellettuale, per cu. l'uomo uscito dalla morale infanzia i pritega il patrimomo della sua liberta per governarsi. E questa scrolse le menti e le lingue a giudicare i fatti dei papl e dei cherici, che appunto per que le cure politiche avevano molto del terreno. Il quale giudizio si manifestava turbolento e sfrenato nella grande famiglia degli eretici protestanti contro le ricchezzo del clero romano. e la immodestra dei suoi costumi, e tacitamente si esalava dal a santa povertà dei frati di S. Francesco. Se ai tempi di Gregono VII il papa poteva difilato andare a punire la inginstizia degl'invasori dei diritti della Chiesa, a quelli di Bomfazio bisognava studiare i passi per molti impacci che rompevano il canimi ic, e che prima non erano.

Tra questi non era il più lieve quello delle condizioni della città di Roma. L'idea repubblicana era risuscitata con quella dei Comuni. I monumenti di arte che erano ancora in piedi parlavano dell'antica gloria, e il Campidoglio era testimone di quello che f'a Roma governata a comune. Federigo Barbarossa aveva disseppellito l'impero pagano per imporsene ia capo la corona; perchè essi non potevano mafferrare fasci consolari che maggiarono tanta parte del mondo per conquistara? Il monaco Arnaldo da Brescia infiamo de fantaste dei Romani con le sue predicazioni; e sospurgei de il papato alla sua genesi apostolica, lo spogliò di tutta la sua storia, sterminandolo da ogni civile reggimento. Eppure l'idea

repubblicana non era per sua natura ostile a quella del papato, come l'idea dell'impero pagano. Infatti sotto papa Innocenzo I il fu neostituita l'autorità del senato, e sotto Lucio II la potesta consolare col titolo di patrizio. Ma avendo i romani repubblicari paura dell'impero, vollero innestare i fasci consolari allo scettro Ii Augusto, dannando il papa a campare di decime e di limesme; e pensavano così di rendere a Dio ciò che era di Dio ed a Cesare quel che era di Cesare. A far questo fu invitato l'imperatore Corrado III in nome del senato e del popolo romano a fermare il suo seggio in Roma. Questo imbroglio di repubblica e d'impero forestiero rendeva Roma incostante, corriva a le sedizioni e difficile a reggersi dai pontefici.

A tener fronte a questi nemici domestici e alla terribile casa degli Hohenstaufen, que la che ho chiamato politica con siglio i pentefici a contrapporre a quella la casa di Angiò. Ebbo allora principio la dolorosa storia dei protettori armata della santa Sede, spesso più infesti degli aperti nemici, meominciata da Carlo di Angiò e conchiusa finalmente ai di nostri. I principi forestici dichiarati per privilegio sostenitori maneschi delle ragioni della Chiesa, sono spesso pestitenti amici, pericolosi sempre. Se vi ha un popolo che non per privilegio sia deputato a repellere col braccio i nemici della sede di S. Pietro, questo è l'italiano. Al certo il papato non è una istatuzione nazionale, ma dirò quasi umanitaria, tattavolta il suo seggio fu per divina ordinazione fermato in Roma, e non altrove; e da Roma non si svelle.

Le cose finora discorse chiaramente mostrano in quali tempi Bonifazio VIII assumesse il reggimento della Chiesa, e quanto più difficile fosse il suo ministero a fronte degli antecessori Questi ebbero a propugnare i propri diritti insidiati solo dalla potestà imperiale; egli ebbe a preservarli anche in mezzo alle giovanili





intemperanze dell'unana ragione; la quale, discesa dalle cuttedre delle università, legiferava nelle corti e seminava nei Commi i germi di un muovo duritto pubblico. Non è dunque a manavigliare se a questo italiano pontefice battagiante con turta manuera di nemici, cadesse qualche volta dagli omeri la clamide sacordotale, e lasciasse vedere l'aomo del secolo in cui visse.

#### CAPITOLO II.

Quali tempi edicassero Dinimo li Bonifizzo. — Carle d'Angre ed i romana pontifici. — Fatti che questi commusero. » Il Yespri su franc. — Diffice tà che prepararene di se cesseri — Del musi mento, edite zi me di Benedi tra fractanti, e prima afferi da la smortaretat nella Uliosa.

Carlo d'Angrò principe povero, ma di sausarate ambigioni, venuto ad imperare Napoli e Sicilia, sill'insperato trono ebbe a fronte due leggi da osservare; quella delle ragioni della Chiesa, e quella delle ragioni del popoli che governava. Egli si mise in animo di violarle entrambe, perchè troppo incomode al talento di uno sfrenato imperio. Apertamente calpestò queste, quelle lovertamente; non per temperanza di spiriti, ma per difetto di opportunità. Ebbo sempre a combattero un potente avversario, l'Aragonese ed il popolo di Sicilia, che lo tennero nelle apparenze riverente a Roma. Ma Roma e la giustizia furono impotenti a resistergli; ed egli rimutò in tirannide la signoria. Carlo soverchiante il riparo di queste due leggi è tutta la storia che educò l'animo di Benedetto Gaetani, e preparò il pontificato di Bonifazio VIII.

A noi che gi idichiamo ponendo a confronto le conseguenze con le cause, certo non parrà salubre il provvedimento dei papi di chiamare straniero principe ad imperare questa cistiberina parte d'Italia: essi non fecero altro che prestare agio, contro il lor volere, al Francese di Espreggiare i mali arrecati da' Tedeschi all'infelice popolo di Sicilia. Non è dubbio che avevano mestieri di un difensore amnato e poderoso per signoria: ma Alessandro III trovò come rivestire di uno usbergo di ferro la papale potenza, ponendosi quasi anima nel corpo della Lega Lombarda; amando

3 - 20 NIFAZIO 1111.





prattosto legarsa lifensona popela per tutelata liberta, che prascija per dorate signorie.

Allerche l'ultimo rampollo de la casa degli Hoenstauffen. Corra lino, trasculato nel reame da tristi destini, el be tronca la vi a per mano dell'angiorno caractice. Carlo dilato l'ammo alle cup.digie di una signoria, el e trasandavano di molto i confini postigli: intorno da Clemente IV. Ne pare che sia stato altro principe in quei tempi in una più grande opportunità di appagarle, e pel favore della romana Sede, e per le condizioni del reame in cui trovavasi. La superiore e centrale Italia, pel repentino abbassamo to della parte Ulubellma, nella tremfante parte Guelfa, di cui poteva tenersi capo come campione della Chiesa, gil offerica quast le braccia do alzarlo ad italiano principa o, al mare che circondava Sicilia, e che beinguamente bagna fante coste del paese napolitano, gli offeriva il destro ad ingrandirsi per navale sforzo, e spingersi conquistatore sulle piagge dell'Africa, sulla debole Bisanzio, e su le regioni di Levante, sotto il colore di crociate. Aveva nel 1267 otteni to con promessa di soccorsi dal vagante Baldovino H imperatore di Costantinope li il principato di Acaja, e tutto que l' paese che ancora occupavano i Latini. Ed affisando lo stesso tronodi Castantino, aveva dato la moglie a Falapso, unico figlio da Baldovino, la sua figlinola Beatrice. Così con que' solit, baratti matranomali erasi creato un lontano diritto, per cui erano formidabili le sue armi a Michele Palcologo. E certo, se grande era la opportavità, non era musore la notizia che ne aveva, e la volontà di usarla. La concibbe e l'abbracció, mentre i papi credevano, che modestamente non guardasse ad altro che al diploma della ricevuta investitura. Eppure quando entrato ia Roma l'Angnoino nel maggio del 1265 superbamente si allogò co'snoi cavalieti nel palazzo papale del Laterano senza licenza di Clemente, dovevaro ad lard che colui, avendo gli occhi troppo intenti a vedere la

corona che gli veniva sul capo, non vedeva più la mano el e gliela donava. Strepitò Clemente per questa irriverenza , ma non vide troppo addentro nel fatto.

Ma quello che prù prestamente portò Carlo alla cuna del potere che raggianse, si fu la vacanza del papale Seggio, che durò per ben trentatré mesi; e noti chi mi legge, che dopo la venuta dell'Angiomo queste prolungate vacanze avvennero spesso. Oltre che egli per l'uffizio di senatore di Roma signoreggiò in questa città ed in tutto il patrimonio della Chiesa, adunò in sè tutto l'indiretto potere che i papi esercitavano sulle città italiane. Non mai le fazioni hanno tanto mestieri di capo quanto in tempo di prosperità e di vittoria. Ora i Guelfi non trovundo più il naturale loro capo sulla Sedia di S. Pietro, tutta si volsero a Carlo come lero provato protettore. E fu tanta la confidenza del Francese, che nella dieta di Cremona, la quale fece tenere ai Guelfi di Lombardia presieduta da' suoi messaggi, chiese modestamente che lo creassero loro capo; la qual parola non suonava che signore. Onde segui che, avendo fatto il suo piacere le principali città di Lombardia e di Piemonte, quelli del Monferrato con aperto niego risposeror voler Carlo anneo, signore non mai. Il facile arrendersi a lui d, tante città proveniva dalla estinzione di quella maguanima coscienza della propria libertà, che fu tanta nelle guerre contro Barbarossa e dall'essersi già accostumati gli animi alla idea del principato, che la lunga prosperità della parte Ghibellina aceva lasciato escreitare ad Ezchno da Romano, Oberto Pallavicino e Buoso da Doara. La democrazia mort con la Lega, l aristocrazia si raffermò sotto Federigo II, e da questa ad una monarchia non era che un fucile passo; e Carlo il tentava

Questi non ebbe ad usar molte pratiche con Toscana : egl. cra



RAYN, Innat. Ecclos. Epost and Canal., 1965, 19

stato create dal papa anche vicario imperiale li Toscana, e conquesto ufficio ottenne per dieci anni la signoria di Firenze; per e a questa rimutò la sua costituzione di governo, esclusa la parte Gh.bellina, Moltiplico i consigli deliberanti per accorciare il potere della balta della città; levò in alto la plebe, ed accese nel seno della città quelle lagrimevoli gelosie con cui si lacerarono r shili e popolani. Queste avrebsero potuto lastricare la strada a Carlo al principato sulle rovine della repubblica; ina non gli bastò il tempo: e queste pestilenziali discordio non fecero che rovinare la parte Guelfa risolvendola in Banca e Neva, ossia privare il romano pontificato del più grande appoggio, e preparare il contano decadimento della fiorentina repubblica. Lo sforzo durque di Carlo in tetta Italia, ion era in altro che nella lepressione della parte Ghibellina ed elevazione della Ghelfa, per torreggiare in questa come capo su futta Italia. A cio non D avevano chiamato i papi.

Venne finalmente al papato Teobaldo Visconti col nome si Gregorio X, nomo santo, e che volentrori avrebbe passat, i suoi giorni crociato in Terrasanta, anzi che sull'apostolico Seggio. Costui non vedeva ne l'ambigione di Carlo altro male che quello della pace bandita per finasprimento dei Giabellini; e nel cessar questo lo trovò tristo figlimolo di santa Chiesa Imperocchè stando egli per continuder pace in Firenze tra' Guelfi e Ghibellini, il narresciallo di Carlo, minacciando di morte i messi da lui per l'accordo, li respinse indictro; e così le cose rimasero com'erano, e firenze coll'interdetto che le lanciò sopra Gregorio nel partirsene.

Costur teneva in cima dell'animo ano il pensiero del conquisto di Terrasanta, e, come mezzo a questo intento, la riumone dei Greci scismatici alla Chiesa Latina. In questo mise tutto se stesso, e per questo adunò in Lione un altro concilio generale: per la cual cosa pon molestò punto Carlo direttamente, e lo



lasció fare, ma indirettamente incominció a turbargh nel capo gli ambiziosi disegni. La pace che mandava predicando per suoi legati per le città italiane, e l'accesissimo desiderio di noverne fra le sue pecorelle lo scismatico Michele Paleologo dispiacevaro. all'Angiouro. Egli non voleva la pace, perchè gli sarchbe mancata l'util ssima effervescenza de Guelfi trionfanti: non voleva la conversione del Greco, perchè rendendosi questi nel sepo della Chiesa, non poteva muovergli la guerra che divisava, per farsi imperadore di Bisanzio, senza cessare di essere egli tenerissimo figlio della Chiesa. Di questo avvedutosi il Paleologo, greco che era, si sforzò con tutti i nervi ad entrare nell'ovile di Cristo e ad abbracciarsi alla Sedia di S. Pietro, per rendersi invulnerabile dalla potenza di Carlo Gregorio pianse di consolazione nella quarta sessione del concilio Lionese per la conversione de Greciio credo che l'Angioino piangesse di dolore. Ognimo poi conoscecome andasse a finire tosto quell'apparente conversione, e come di queste astuzie usassero i successori del Paleologo nel x\ secolo minacciati non più dai Cristiani, ma dai Turchi.

Altra molestia arrecò questo pontefice nell'innocenza lei suoi disegni al re Carlo, di cui forse non conosceva le conseguenze, e questa fu per le amichevoli cose che passarono tra lui e Rodolfo di Habsbourg, creato dagl. Elettori a re dei Romani. Gregorio, richiesto per ambasciadori di confermare la sua elezione, e ritenuto il suo giaramento di obbedienza e fedeltà alla romana Chiesa, non solamente lo confermò re, ma con grande sollecitudine scrisse a molti principi, e tra gli altri a Carlo per renderglieli amici. Inoltre avvisò Rodolfo per lettere di tenersi preparato a ricevere la corona imperiale, ed a recarsi al più presto in qualche luogo che gli designasse, per conveniri a ragionare

RAYK, 1974, a. 54 55, 96.

instenie. Infatti il papa e Rodolfo si videro a Losanna, e si carezzarono a vicenda. Questi giurava di nuovo di conservare tetti i bem e le ragioni della Chiesa, di difendere quelle che aveva sulla Sicilia, e d. andar crociato in Terrasanta: l'imperadore si ravvicinava al papa, ma noa l'Impero alla Chiesa. Tuttavolta queste amicizie ai davano al cuore di Carlo, e perche non voleva che altri dividesse con lui il pietoso ufficio di difensore della santa Si de, e perchè non voleva cosa imperiale in Italia, che gli acosse potuto rompere il corso a' suo: disegni. Nè male si avvisava, perche gli abhattuti Ghibellim eransi colt a Rodolfo come al risorto tondamento delle loro speranze, a lui correvano, ed eccitavano i el suo animo la reminiscenza del e vecchie teorie delle ragioni del tedesco Impero sulla povera Italia. Non sappiamo se nell'abboccamento di Losanna Gregorio nettamente sponesse all'eletto imperadore il suo malcontento pellatti di Carlo e lo confortasso ad occupare al suo ufficio nelle cose di Napoli e Sicilia: ma certo che il sagramento fatto di tutelare le ragioni della Chiesa sulla Scilla devette derivare da qualche ragionamento sulle impertinenze dell'Angiotac. E a dirla brievemente, ara grande gelosta si mise tra Carlo e Rodolfo, che doven essere un'arma in mano a più avveduti pontefici per abbassare il troppo inorgoglito Carlo.

Morto il plo e pacifico Gregorio X, l'Angiomo seguiva a prosperare negli a ubiziosi disegni, tè gli posero umanzi alcuno intoppo i papi che successero a Gregorio, Iranceazo V, A luano V
e Giovanni XXI. Anzi sotto cestui acquistò anche la corona di
re di Germalemmo donatagli da Maria Ebsabetta figlia di Boomordo IV, principe di Antiochia; e narra Sanuto, che la carta di
donazione fu scritta presente la maggiorparte della papale curia,
e raffermata co suggetti di molti cardinali. Equesto non fu solo

Lab., 13, cap. 15, part, 12.

un titolo, perchè tosto prese il possesso di Tolemaide pel conte Ruggiero di S. Severmo sintato dai cavalieri del Tempio.

Intanto come più procedeva in potenza, più iniquamente conculcava il reame datogli a reggere dalla Chiesa La vittoria riportata su Corradino, chiamato dalla disperazione de regnicoli, lo fece più baldo; e rimutò il governo in isfrenata tirannide. Ciò fece nel primo entrar nel reame, e non trovo che alcun papa gli avesse tirate le briglie. Eppure dovevano i papi aprir gli occhi su queste francesi prepotenze, non solo per pictà de'popoli che gemevano, ma anche perchè questi, come avvenne, rigettando con foria dal collo il giogo, nella rovina delle ragioni del principe vassallo potevano involgere quelle de la Chiesa signora. In una parola, i patti giurati da Carlo nel ricevere la investitura del reune in mano di Clemente erano solennemente violati.

Ascese finalmente al Seggio papale l'avveduto Orsino, Niccolò III, il quale meno pio di Gregorio X, non volle tanto pensare alla Terrasanta, quanto a quella in cui si trovava, e incominciò a tentar le vie per tarpare le ali a Carlo. Tra i patti giurati da lui era quello di non intromettersi punto nel governo della Toscana e della Lombardia <sup>1</sup>, e di non accettare ufficio di rettore o podestà nelle terre della Chiesa Il primo inverecondamente violò; dall'obbligazione dell'altro fu sciolto dallo stesso Clemente, il quale era ancora tanto in paura degli Svevi, che volle trarselo più d'accosto creandolo senatore di Roma. Alla osservanza di questi patti volle papa Niccolò riduire Carlo; e da uomo veramente perito de' negozi maneggiò così gl. an mi di Rodolfo re de'Romani e di Carlo, che mentre focosamente mette va pace



<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ratte, 1965.

<sup>\*\*. . . \*</sup> Vel Intromittatis was allo modo de reglmine Ipsius imperii, vel cegni Remanorum, acu Thostonio, ant Lomeardio, seu Tascie vel majoris partis earum "— Revs., 15-16

fra questi, e si adoperava a unirli anche con vincoli di parentela, si servì del Tedesco per tenere in rispetto Carlo. La guerra in Italia tra questi sarebbe stata sempre nociva alla Chiesa: se vincitore Rodolfo, tornavano i timori imperiali ed il rilevamento della parte Ghibell na; se Carlo, non sarebbe stato più modo alla sua potenza. Al contrario la pace dava agio al papa 1 continuare la pia opera di Gregorio X della conciliazione delle fazioni; e questi due principi si sarebbero contenuti in iscambievole rispetto. Infatti pel timore che Niccolò III non si spingesse troppo oltre nell'amicina del re de Romani, il quale per desidero della corona imperiale, era obbedientissimo ai papi, non appena ebbe il papa comandato a Carlo dismettersi dal vicariato di Toscana e dall'ufficio senatorio di Roma, egh con mirabile docilità fece il piacer di Niccolò. Anzi costui pare che dubitasse di tanta arrendevolezza, narrando Giordano 1 come gli avesse mandato altorno certo cardinale a spiare in qual modo portasse nell'animo quella privazione; e risaputo come Carlo dissimulasse assai bene l'interno scontento, facendo orrevoli accoglienze al messo, e dicendogli assai acconce parole, Niccolò ebbe a dire, che a Carlo veniva la fortuna dalla casa di Francia. l'avvedutezza della meste da quella di Spagna, essendo stata sua madre Bianca di Spagna, e la circospezione delle parole dall'uso con la romana curia. In questo fatto di Carlo e detto di Niccolò si rivela a maravigha l'animo di entrambi, voglio dire che s'intendevano a vicenda.

Abbassato Carlo. Niccolò allontanò il Tedesco dall'Italia. Ancora vedevanai i ministri imperiali tòrre giuramento di fedeltà da quelle città che erano nel compreso del patrimonio della Chiesa. Niccolò tenne avvisato Rodolfo, che negl'imperiali diplora dei suoi antecessori a favore della papale Sedia il patrimonio anzidetto si prolungava da Radicofam a Ceprano; e che la Romagna e la Marca Anconitana, la Pentapoli ed altre terre che giacevano in quel tratto di paese, erano tutta cosa ecclesiastica e non tedesca. Papati ed imperiali scritture ridussero a fatto il verchio diritto', e la Chiesa ebbe tutto quello Stato che fino a peco fa ha posseduto.

Rincacciato Carlo ne'confini del suo reame, sgomberato il suero patrimonio dalla forestiere genti, pacificate molte città per opera del cardinale Latino, la Sedia di S. Pietro si levava secura nel peculiare suo paese; ed il papa che vi sedeva pensava già a cavar frutti salutari per tutta Italia dagli ottenuti vantaggi. Se è a credere a Tolomeo Lucchese, a Giordano, al Platina, egli tenne trattato con Rodolfo di dividere in quattro parti il romano impero, da formarne altrettanti regii. Il primo di Germasia, che avrebbero posseduto i discendenti di Rodolfo per diritto ereditario ; il secondo detto Arclatense, composto del Delfinato e di una parte della vecchia Borgogna, da darsi in dote a Clemenza figlia dell'Habsbourgese ed a' suoi discendenti; il terzo d. tutta Toscana ed il quarto di Lombardia; de' quali illimi regni divisava Niccolò investurne due suoi nipoti degli Orsini. Io non penso che fosse stato impossibile a venir nell'animo di quel papa questo pensiero: le cose in Italia erano in tali condizioni, e gl'interessi di Naccolò e di Rodolfo sarebbero stati in tale equilibrio da credere che entrambi sarebbero concorsi a questo scopo. Ne male



Rays , 1278, +7 et seq.

sarebbe venuto a questo paese, poichè tutta Italia ridacendosi in quattro monarchie, cioè di Sicilia, dello Stato papele, della Toscana e di Lombardia, avrebbe essa causate le agenie delle sue repubblicho, la moltitudine delle signorie sòrte su di queste, può serrata avrebbe offerto il petto alle smisurate monarchie straniere, e finalmente meno avrebbe avuto a temere dalla divisa dominazione imperiale.

Alla norte di Niccolò si ridestò Carlo, il quale supendo che cosa sapesse fare un pontefice accorto e vegliante i suoi passi, velle creatsone uno che fosse tutto cosa sua. Egli figlio e vassallo della santa Chiesa s'intruse tra i cardinali stretti in conclave in Viterbo, e serrati in carcere tre cardualt, che gli rompevano i disegni, ye li tenne, cibandoli di solo pane ed acqua, fino a the perlisperazione non si arresero con gli altri atabani a crear papa francese, che fu Martino IVI. Carlo non ne poteva avere un altro che glandovirasse i pensieri, per contentarli, come questo. In un punto fu tutta rovinata l'opera de papi da Gregorio X fino a Niccolò. Carlo fu creato di nuovo senatore di Roma : e non erano che francesi e sue creature coloro che erano mandati d.A capa, a governatori delle città postuficie. Si fi l'imparono scomunche contro il Paleologo, mentre Carlo spingera innanzi gli apparecchi della guerra che voleva muoverg i<sup>2</sup>; è finalmente nonsi vi lero più legati, come il cardinale Latino, min stri di pace per le italiane estrà per annicare i Guelfi al Chibellini, usa deputati ad abbattere questi con le armi. Fu in vero aspro consiglio quel rigittar crudamente gli ambascialori de Londbertazzi, pruni tra i Chibellini di Romagna che si appresentarono a papa Martino in Orvieto chiedesti pace; e quelle traconde censure lanciate

<sup>1</sup> Richan Malash Glov Village

<sup>\*</sup> Prof. Levels, Mor webs, S. R. I. XI.

contro Forli ove eransi ridotti i Ghibellini. Tuttavolta que'ministri francesi, come quel Giovanni de Pà conte di Romagna, trovarono uno scoglio ben saldo a rimuoversi nell'egregio battaghero Guido da Montefeltro, presidio della parte Ghibellina<sup>1</sup>, il quale spesso insegnò a questi etranieri la temperanza in casa altrui. Sventura, che con questi strameri si univano gl'Italiani, perchè Guelfi.

Intanto la infortunata Sicilia gerreva. Carlo non avera più freno di sorte, anzi era re e papa insieme; ed oramai era il tempo in cui la sfrenatezza della tirannide compiva la educazione del popolo a cessaria; la forza premeva i colli, ma gli animi alacri meditavano v.a a salute. E tra i dolenti era quel Giovanni da Procida, che io reputo unico nelle storie di coloro, che d'un piglio abbiano spezzate le catene di un popolo. Ordire congiure domestiche, compirle con un trar di pagnale è opera frequente; e molti sono stati che traboccarono un principe di trano per ardito colpodi mano, ma che non potettero impedire la rinnovazione dei mali, o per novello principe assorgente sul vuoto trono, o per furie di scomposta democrazia. Ma rannodare le fila di un grande negozio. repentino generatore di quelle ragioni che un popolo ha disperatamente perdute ; conoscere ed usare i capi cui annodarle ; tenersi immoto all'impeto del desiderio nei confini della giustizia e della prudenza a non fallirlo; preparare nuovi diritti di reggimento, all'ombra de' quali il popolo agitato della vittoria avesse potuto respirare e fermare il proprio; in una parola, far procedere nelle tenebre per l'ungo tempo al lato della oppressione la virtu della rigenerazione, e farla trionfare, ecco l'opera di Giovanni a rimutare le sorti di Sicilia; per cui è a riputarsi veramente nomo singolare. Egli tasto l'animo del Paleologo impaurito degli apparecchi

Ann. Forolly, S. R. L. tomo 22.

di Carlo: e n'ebbe oro: sece rinverdire le ragioni di Pietro di Aragona su la Sicilia, che gli aveva recato la bella figlia di Manfredi. Costanza: e n'ebbe armati: commise, se è a credere adalcum che lo narrano, all'animo di Niccolò III il grande divisamento, e le ire di un popolo conculcato si maritarono a, papali sospetti della potenza di Carlo. Anche Niccoià vuolsi che carezzasse il da Procida, ed aspettasse che Siciha facesse quello che non conveniva alla sun mano operare. Io non rigetto la voce che ne corse, ma non posso abbracciare la ragione del fatto che tardi scrittori vogliono produrre, cioè della parentela di Angiò con casa Orsim disprezzata da Carlo. Che l'Orsino potesse aspirare come tenero de la propria gente, ai regi connubite che il Francese superbamente negassesi, credo: ma che napa Naccolò entrasse ne. a congiura del da Procida per vendetta del plebeo rianto, non crederò mai. Sottrarre Sicilia dal giogo di Carlo, santificato dalle papali investiture, era eroico fatto, che non bastava a consigliare la superbia gentilizia, ma che comandava, la pericolante liberta, della Chiesa. La morte di N cco.ò certo che dovette gravemente portarsi dal da Procida; ma a questo difetto sopperì per la riuscita del negozio la disperazione de' Siciliani, che non trovò modo quando si avvidero che Martino lungi dal tirar le briglie sul colto al Francese, gliele allentava. Eppure questi sapeva degli armamenti di Pietro di Aragona, e sospettava dello scopoore mirasso il marito di Costanza; ma ammaliato com'era da Carlo, s'addormi con questo sul nembo che si a ldensava e dentro e fuori Sicilia.

Suonarono i famosi Vespri; e col ferro si conquistò quella giustizia, che invano erasi implorata dal papa. Terribile verdetta di più atroce tirannide. I Siciliani si mossero a cessare l'aporrito Angioino, ma rispettarono la Chiesa. Ed invero in mezzo al tumulto di un popolo che gavazzava nel sangue francese, nella



sazieta della vendetta, ed in quell'ansia che mette ne' cuori l'afferrare della libertà compra con tauto ardire, fu al tutto romano il senno e la temperanza de Palermitani adunati a parlamento, allor che statuirono reggersta comune sotto la protezione della Chiesa". Essi dividevano le ragioni perdute di Carlo da quelle della Chiesa, dividevano questa dall'immeritevole principe, e quasi chiedevanoapprovarsi da lei ciò che aveva io operato per conforto di naturale: giustizia, e che essa non poteva operare per la mitezza del suo capo. Ottime condizioni che altro papa, non come Marti 10, avrebbe. favoreggiate; ed avrebbe risparmiato ai successori la difficolta di tanti negozi che furono malamente giudicati. Martino si strinse più a Carlo dopo i sanguinosi Vespri; e questi lo accecò tanto, da farselo venire appresso nelle false vie per cu, dirupò per stupida superbia, e per cui perde il reame siciliano. Tutta l'isola si sco-se e si strinse in bella federazione repubblicana sotto la insegna delle sante Chiavi; e la generosa difesa di Messma, innanzi a cui ruppesi l'ira di Carlo, addimostrò al mondo che quelli eranoanumi degni di quelle sorti. Si appresentarono a Martino i palermitani messaggi, chiesero perdono dell'asprezza dei modi onde eransi francati, chiesero la protezione della Chiesa: scortese e nonpapale ripulsa li fe' tornare a casa, e loro mise in mano le arminon solo a cessar Carlo, ma anche la Chiesa. Ed. ecco per colpadi questo papa confiese le ragioni di S. Pietro con quelle di Angio; ecco imposto ai venturi pontefici l'odioso ufficio di combattere generoso popolo e sostenere indegno principe, non potendo essi rinunziare al diritto de alto dominio che la Chiesa aveva sella Sicilia.

Queste cose vedeva un certo nomo di nome Benedetto Gaetani gia entrato nella papale curia, e chiamato a parte dell'ammini-





BASTS, DE NECCASTRO, COD. 14. NUOL. SPECIAL, lib 1 cap. 4.

strazione de'neso zi che si agriavano in que, tempo. Perciò una i lea penetrava profondamente l'anano suo, le l'educava lai fatti che docet ano essere la forma di logni suo pensiero, vale a dire la Chiesa ridotta in servazgio non da nemici scoverti, ma da coloro che si dicevai o fizh, e vassalli di quella, e costretta ad sperare con odiose apparenze, le quali solo si potevano penetrare dai tardi e riposati estimatori de di antichi fatti.

É Anagai antichessima città, un tempo principal sede degli Erorci, in quella regione que chiamano Cam agna, triace in bella postura su d'un es lle a' pieda degli. Aj penmai che corrono verso Roma, el abbracciano con quelli di l'iperne, e di Sezze, riguarda de la marma di Terracma, la fertile valle anagomà. Dopo la mya se re cer barbar. fu la nel ilissuria di tutte quelle città de la signoria papale che sorgono nel cistiberino paese che tocca il reame di Napoli, Nel tempo che avvenvano le cose del nestro racconto, gia era stata patria di tre pontefici, di Innocenzo III. da Gregorio IX e di Alessandro IV, che le agginnisero splendore: ed em sede di noblissimo progenie, come la Ceccano, la Tusculana, la Franapane, la Collemedio, i Annabal lesca, principali tra queste, la progenie del conti di Segni e quella del Gaetani 1. Donde questi ultimi vonissero, e se avessero comune il sangue con que. di Gaeta, cui appartenne Gelasio II to non so; nè il lettore che aspetta sapere lelle cose di Bonifazio, amerebbe un discorso della discendenza e diramazione del sangue di una gente. Nel xon secolo era un Loffredo Guerani figliaclo di Mattia, stato capitano nelle milizie di re Marfredi, Egli mend spesa una domas cei Cont , alpote di Alessandro IV<sup>4</sup>, da cui ebbe melti figliuoli se è a criclore al Ciaccomo, e tra essi. Benedetto, argomento di



I C year, Dave Same Alles Cathoda Inc. pt . pag 65.

<sup>\*</sup> Caroline Example from a Gree

queste storie. In che anno egli ven se al mondo non sappiamo: certo, il sno nascimento è da riporsi nel secondo o terzo decennio del secolo XIII, o ad ua bel circa. Felice Osio col Rossi crede aver vissuti 86 anni, argomentandolo dall'anno 1255, in ciu il Gaetani accempagnò segretario il legato del Fiesco<sup>1</sup>. Innauzi questo tempo egli aveva già esercitato in Roma l'ufficio di avvocato. Ora, ponendo che in età matura entrasse. In quell'ufficio e alidasse col legato, cioè fra i tre la e i quarant'anni, è chiaro che nascesse nel secondo o nel terzo decenno del secolo. Egli nella puerizia condusse i parenti in belle speranze per acuto e svegliato ingegno, e per anima ardente, come erano tutti gli Italiam di que' tempa, ne'quali, sotto ruvida scorza, recavano cuori capaci di grandi fatti. Maschi padri, per non inbastardita sernenza, maschi figh ingeneravano. A coltivarlo nella pietà e nelle lettere fu mandato al convento dei Frati Minori in Velletri, e quivi affidato alla cura di un frate suo zio, Leonardo Patrasso\* Di questa prani anni del suo vivere recordò sempre il Gaetani, con riconoscenza verso il frate che nel 1300 creò cardinale, verso l'Ordine di S. Francesco che favoreggiò molto, e verso la stessa Velletri, di cui accettà, essendo pontefice, l'afficio di podestà a

Essendo stato il Gaetam famoso ne la scienza del Diritto a' saioi tempi, maraviglio come gli artici i non ci abbiano tramandato memoria della Università in cui l'avesse appresa. Il Du Bouley lo pone tra gl'intustri accademici di Parigi, affermando essere stato lungamente nella Università parigina '; la quale sentenza non pare poco raffermata dalla dimora fatta in Parigi dal Gaetani,



<sup>1</sup> Russia, Vit Bonif 1 III.

<sup>&</sup>quot; Tarm, Teute, Stor de Velletes, lib 2, cap. 5.

<sup>\*</sup> Bonoca, Storia della Chiesa e Città de Velbert, lib, IV, pag. 205, 74.

Du Bouley, Hist. Universatists Portioned, Catalog. 11. Accadem. toma 3, pag 616.

il quale in certa bolla dice essere stato canonico della chiesa di Parigi; e dalle sue parole chiaro apparisce, non aver solo percepiti i frutti di quel canonicato, ma averne anche esercitato personalmente l'inflicio". Ma non consentirò al medesuno, che lo viole ad tore di Dino da Mugello". Quando costai era scolare in Bologna, il Gactani era già provetto di anni.

Ed in breve cost ava no nella scienza del Diritto, e massane dell'ecclesiastico, che venne in voce ul dottissimo nomo. La qual fama gli ottenie molte e pingu, preberde in varie chiese. Fu canorico di Amagni; e sebbene non potessero per legge i canonici d. Tod accogliere alcuno nel loro collegio che non fosse sacrate negli Ordini, pure assentirono a Pietro Gaetani, che li richiedeva di ricevere canonico il nipote Benedetto ancor laico, pel merito delle sac virtà e della sua dottrina. Anche i canonici di Lione lo abbero a loro socio". Forse allorche fu creato canonico di S. Pietro, il Gaetani trasse a Roma a far prova delle apprese teoriche in quella vastissima mole di negozi che agitavansi nella papie curra. Lo splendoro de' natali e più la fama della sua sapienza gli aprirono tosto la via agli affici ecclesiastici. Fu assunto a quello di notato apostolico", il quale ne' primi tempi della Chiesa esercitavasi nello scrivere e conservare gli atti de martiri.





quad equisilem Ecclesiae copiesa berrigentus nos estim dans in minoribus age rimus, de quais biscoralcia grendo existentes forit et traciavit ut filiam, sasterno forit et lactavit tiberibus, ... — Ap. Bortaga, 6.

<sup>\*</sup>I ur Maz alam quondam maditor " tomo 3, pag. 509.

Dino era discepto in Bologna nell'argo (25). Pra , Nor della Lett. Ref. 6.4, lin 2.

<sup>\*</sup> Papa Martino IV mella bella con cui concede al teretam la diacoma di S. No di in Carcom enumera tutto questo probenda \* na Ecclesias S. Nacelai in carcom luma de Unire, et de Barro in Lagonena, et de Palaco, Archidesconstinu in cambiens, ac les lesum de Thomester, Cambientus quoque ac prabendas in Lagonena, Carostono, Lagonena, Parisiensi, Anagena, Tudertina, S. Andomari Morinous et in Basil es S. Petri de Urbe retinere possit. ... — Bra., Fie. Bomf. VIII. pag. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bud Clein, V. ap. Reibrews, Vol. Box f. 1 Hi, pag. 2.

e por le bolle, i decreti dei pontefici e i canoni de'concili Esercitò anche il Gaetani l'afficio di avvocato concistoriale, non meno onorevole del primo; perchè gli avvocati concistoriali, creati la prima volta dal papa S. Gregorio il Grande, erano deputati a difendere le cause delle chiese e de'poveri. Nel quale esercizio quanta dottrina e interezza di costume si richiedesse, facile è argomentario dalle parole con cui dal papa erano messi in afficio, e da una costituzione di papa Martino V che volle questi avvocati fossero proprio cama di sapienza e di onestà.

4 — seemano vin

PIAZIA, Opera Pie el Homo, cap. 27, pag. 288.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> S. Сиксон., мb. 4, Ind. 13, сар. 69.

## CAPITOLO III

Figure 2.5 to di B. Lie a Robert of the contact policement di Troque e F. ste artipale. And article a article that a discarde on Productional Republicate di Martin D. No. S. illianche pages Once to the green di Pourgado (Gress and Borsa), and product di Cartana con article a associatione di tro- a l'inchimination a di Torra di Santa 
È a direche il Gaetair non fallisse alla sintità di quegli offici, ech arese trouteful aver bei mente en note accompo a pur ordundi. rese of asser do mo di venire a y inte della condutta, le difficili ragi zi the la Chiesa triatava col ra ne ni. Ve njera uno graviss mo, cice quello di teger fronte a Manfredi, il quale furiosamente si ravvolgeva nel reame di Nap-li, guerreggiando la pairte papale e issoggettimbelà con la forza delle arim. Il per tefice Alessandro IV non aveva come resistere, në peteva perre fiducia na Ha mutal de fede de regnicoli. Penso chamare un principe forcstiero, juvestir o del reame, e così i biaderre le porte a chiunque altro della razza. Sveva. Spedi il carduncle Ottobono del Fiesco. che poi fu papa Adriano V. legato all'Arrigo re d'Inghilterra, perché offerisse al suo fighuado Edmando in fraco il reame di Siri da. Benedetto Gaetam, segui il Fiesco in quella legazione: "1 quale, schhene non sortisse il suo effetto, nure ne'patti che Arrigo giurà pel figlio s'obbe il papa una solcine testimomanza del come per rabbleo diritto eran conosciuto il diretto esupremo dominio 1, Ha Chiesa sul regno di Sicilia Tra questi patti giurati dall'Inglese era quello, non dovesse Edmondo, essendo re di Sicilia, aspirare all'Imperot e se imperadore venisse, perdesse la corona regga:

Go. gle

provadenza consigliata dalla fresca memoria di Federigo II, il quale per troppa grandezza di domi asione a grandi pericoli aveva condutta la Clifesa. Si addestrava d'Gaetani acnegozi, studiando la via in che eransi a mettere.

Ternato che fu d'Inghilterra col Fiesco, Pietro suo zio chiesa ai ca ionici di Todi che lo aggrogassero al loro collegio. Costoro come si è detto, non potevano punto ricevere esnonico alcuno, che non fosse consecrato dugli ordi il maggiori, e tale era il Gaetana. Per la qual cosa, volcinos gratificare allo zio ed ouorare al nipoje, ottennero da papa Alessandro IV bolla che dispensaval. da quell'obbligo per favorire Benedetto, e lo accolsero nel loro numero. Anche di Todi conservo memoria il Gaetani quando pervenne al pontificato, o le portò singolare amore. Egli donò ada cattedrale tudertina lo stemma che recava il Salvitore cogli apostoli Pietro e Paolo, ed il gonfalore rosso con in croce bianca e le chiavi papalit le fece costruire la facciata e foidere due campane di cui una era chiamata la Bondana, ne a crebbe il patri nomo; volle che i caronici di Todi venissero ogni gano in Roma a comunicarsi nel giovedi santo. Beneficò anche alla città, toghendela dalla suggezione del patrimonio di S. Pietro; e die narò a lei e non ad Orvieto soggetta, como era la terra di Pitignirio. Per le quali grazie tuttora nella cuttedrale di Tod, è colebrato un annuale per l'amma sua, 1

Tocca mão nel prologo a questa storia come gelosamente si guardassero Rodo, fo re de Romani e Carlo re di Sicil i, e come quell'avveduto Niccolò III papa egregarmente li tenesse immobili, maneggiandone gli animi, per avvantaggiare le spirituali e temporali ragioni della papale Sedia. Ma i vecimo che si preparasse un grande fomate di guerra tra questi pri impi per la contoa



-A 1 . 3, T

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dall archirlo della chiesa di Todi.

di Provenza Raumondo di Beranger della casa de' conti di Barcellona, ultimo conte di quel paese, erasene morto senza prole maschile. Delle quattro figliuole avute da Beatrice di Savoja, tre eransi disposate a regie parsone, e regine erano; l'una di Francia, Margherita moglio di Luigi il Santo; Eleonora di Eduardo d'Inghilterra, Sancia di Riccardo di Cornovailles, eletto re de' Romani, e Beatrice moglie di Carlo d'Angiò. Nell'anno 1261 mort quella del Cornovailles, nel 1267 la Beatrice. Vivevano Eleonora e Margherita, vedova costei di Luigi il Sauto, quando Carlo d'Angiò si mise nel 'assoluto possesso della Provenza, togliendo giuramento di fedeltà da tutta questa contea. Reclamarono le superstiti regine, chiedendo in quattro parti dividersi lo Stato provenzale, a non far fallo alle ragioni proprie e de' loro figli. Margherita levava più alta la voce, e vedendosi poco o nulla autata dal re Flippo suo figho, si volse ad Eduardo I suo nipote e a Rodolfo re de' Romani. Furono più fruttuose le pratiche con questo, perchè ricevendo da lui la investitura della parte che le spettava delle contee di Provenza e d. Forcalquer, riconobbe l'alto dominio del Tedesco sull'antico regno di Arles. Ciò piaceva a Rodolfo, e più piaceva la opportuna occasione di remperla con Carlo che signoreggiava in Italia à sua vece. L'Angioino, sebbene inflacchito pel vicariato di Toscana che gli avez tolto papa Niccolò con molta parte dell'imperio che teneva sulle cose italiane, pure vedendosi a petto Rodolfo, eccitatogli contro dalla cognata Margherita, si preparava a tenergli fronte, per non perdere cosa della occupata Provenza. Al cominciare dell'anno 1279 spedi in Provenza il suo primogenito Carlo detto lo Zoppo, principe di Salerno, per rinfrescare con la sua presenza il fatto del suo dominio. Visitò quelle contee il regio figliaolo; e recatesi in corte dello zio Filippo d. Francia, n'ebbe splendidissime accoglienze. La qual cosa certificò Margherita del proposito



del re figlinolo, di veder piuttosto signore indipendente. Il Provenza lo zio, che lei dipendente dall'Hausbourgese; e racconfortò Carlo di Napoli a tener fermo contro Rodolfo.

Se si strighavano al e armi Carlo e Rodolfo, prevedeva papa Niccolò rovinata la pace da lui con tauti studi curata, e la guerra della Provenza traboccare in Italia; e pensava che avessero a calmarsi gli animi per giusta composizione di ragioni. Volse gli occhi su Benedetto Gaetani, e lo riputò acconcio a condurre il difficile negozio in compagnia del cardinale Matteo di Acquasparta, la quale sentenza il Gaetani aveva dovuto alimentare con sufficienti pruove di ottima perizia negli affari e di devozione al pontefice. Fu questa la prima volta che egli vide e saggio l'anuno de'principi de'suoi tempi.

Aveva preceduti questi legati in Germania Niccolò vescovo di Tripoli, i che aveva messo il negozio in buona via, e che fu conchiuso felicemente dal card nale Matteo e dal Gaetani. Vennero per cura di costoro accordati Carlo e Rodolfo. Questi ritemie l'alto domi no sulle anzidette contee, quegli il possesso, ricevendone feudale investitura dal Tedesco: la investitura della quarta parte di Provenza, data a Margherita, fu rivocata: scambievoli promesse di pace fra i due re raffermarono il trattato: papali lettere dolcificarono l'animo scontento della fallita regina.

Il conchiuse confidarone i due principi a peculiari scritture compilate dai legati: " nelle quali avendo messo l'opera sua il Gaetani, è bene osservare come rendessero immagine di que solemi pensamenti di concordia e di giustizia, che tanto vigorosamente caldeggiò nel romano pontificate. A chindere la via a violenti controversio, che non potevano mancare tra gliaccordati,

RAYS., ap., 1280, 1

<sup>\*</sup> RAYM., 1980. C 3.4.

leggevasi nella sentta di Carlo: « Che se per mala ventura, e Dio la cessi, tra nei ed il re de' Romam sorgesse discorda. I' ano non moverà guerra all'altro; nè per sè nè per altri arrecherà molestia ai vassa li dell'altro , ma avremo vicorso al romano pontrifice; e noi e l'anzidetto re de' Romam staremo al deciso dal portefice intorno alle nostre discordie, ove non si trovasse da noi modo li accordo. Sopra tutte queste condimenda osservarsi a intro rigore, noi assidatamente e liberamente abbiam fermato con questa scrittura sottoporci al romano pontefice e in quanto allo spirituale e in quanto al temporal.. In tuta i soprascritti patti mam venuti in espresso consenso, che riservando al romano pontefice ora ed appresso piena interpretazione e dichiarazione a farsi intorno a que'patti, in ispecial modo ci obblighiamo con questa scrittura ad adempierla... »

Tornato il Gaetam da questa legazione, Niccolo III pensava ri neritarlo dei prestati servigi, designandolo prete cardinale del titolo dei Santi Silvestro e Martino ai Monti; i alla quale dignita poi lo assunse Martino IV col titolo della Diacoria di S. Niccolo in Carcere, permettendo che riteresse ad un tempo le preba de che si godeva in molte chiese. I Martino cercava così di avvalerorsi del senno del Gaetam, chiamandolo a parte della difficile amministrazione dei papali negozi. E bene faceva: ma l'essersi addormato nelle braccia di Carlo, fece che di quel cardinale avesse dovuto usave più a riparare disastri, che ad accrescere la prosperità delle romane cose.

Avvenuti i dolorosi Vespri siciliani, pareva che gli occhi di tutta Europa maravigliati si tenessero su la sanguinosa isola. Carlo e papa Martino vi adunavano sopra ogni loro sforzo i

<sup>\*</sup> Caregon, Lat Pont.

<sup>\*</sup> Bull, M. rt. IV. ap. Ribr., Vit. Bong' p. 3.

tornarla nell'antica suggezione; quegli investendola con armi, questi intimorendola con bolle minacciose, e maneggiandola con Le amichevoli pratiche del legato cardinale di Parma. Da prima prosperazono le armi dell'Angioino, non mai le bolle e i legati. Tutta l'ira di Sicaha si chiuse ne' petti de' Messinesi, che nella loro città opposero a Carlo una memoranda difesa. Mentre quivi si combatteva, i Siciliani, ributtati dal troppo francese papa Martino, quel supremo indirizzo delle cosa loro che volevano ritenesse. ancora la Chiesa, a Pietro d'Aragona immutabilmente commettevano, il quale alla disperata valentia de, francato popolo davarincalzo co' propri sussidi militazi condotti di Spagna. La Siciha, raccoglicadosi sotto un re, diseniva ogni di prù formidabile al-Francese e le ragioni della guerra si eguagliavano d'ambe le parti. Non era più un re vecchio e perito nell'arte di contenere un popolo ne' confini del proprio talento, a petto di esso popolo, che, svaporata quella prima ebbrezza cagionata dalla liberta con tanta sonorita di mezzi afferrata, potevasi alla perfine incavezzare di nuovo; ma era re a petto di re, quale era Pietro. Costui, sebbene vincitore e potente per le rinfrescate ragioni sul reavie per la sua-Costanza della casa Sveva, che fece venire in Sicilia col suo secondogenito Jacopo, pure, perchè ascrutto di moneta, spiava il destro di superar Carlo cogli artifizi. Il quale, francese essendo, e non temperando la proceduta età. l'arcenza degli spiriti, glielo offert: discese dall'altezza del trono alle condizioni di privato nomo, sfidando Pietro a singolar tenzone, e commettendo ad uno aggiustato colpo di mano il diritto al reame di Sicilia. L'Aragonese accettò la disfida, e fu designata Bordeaux, in Guascogna, neutrale città, essendo della signoria d'Eduardo d'Inghilterra. Gli scrittori di quel tempo, se guelfi, attribuirone ad astuzia di Carlo quel partito, per allontanar Pietro di Sichia; se glubellum. a Pietro per allontanar Carlo. È a credere che dalla minte di entrambi fosse vagheginato questo stesso disegno. Convenuto del luogo convenueo di trovarsi presso l'anzidetta città nel primo di giugno del 1283, presente Eluardo arbitro del duello, o a sua vece il rettore della terra: cento cavalieri accompagnassero ciascua principe, e provassero insieme il diritto di lui con le urmi. Pecero sagramento sul Vangelo i due re di stare al convenuto, e percessi giurarono ben quaranta barom. A chi falliva le promesse infamia e perdita del nome e dell'onore di re.

Con urbata la papale corte dal siciliano moto, con maraviglia e dolore apprendeva lo seensigliato partito di Carlo di ferir duello con Pretro. Era irreligioso quel commettere la vita ad una persona e tenzoné, indecorose a regio personaggio, pericoloso alla Chiesa, L'allontanamento di Carlo raffermava i Siciliani nell'i ii dapen lenza, facilitava il conquisto incomini iato della Calabria; e, se perdente il Francese, precipitavano disperatamente le cose. Martino, costante nell'identificare le ragioni di Carlo con quelle della Chiesa, e perciò malamente disonestandola della tiran na dell'Augromo, forse agnalmente sollecito degl'interessi di questo e di S. Pietro, gli si levò contro per arrestarlo e rompergli l'audata alla plebea tenzone. Deputava legato il Gaetani a rattener. l'infuri ito Francese, e gli dava a recare lettere piene di salutari. consigli, sponendogh gli anzidetti danni ch'era per partorire quelpensiero di lui, e dichiarando scemo di forze quel giuramento, non potendosi alcuno obbl gare a fatto illecito. Conchiudeva con questo parole" « Inoltre, poiché singolar cura abbiamo della tua persona, anche singolar carità vuole che ca avvisiamo non essere abbastanza potenti a persuadere, e le cose persuase abbisognare di nuovo r ncalzo. Percio col consiglio de'nostri fratelli ti deputiamo il diletto nostro fighuolo Benedetto diacono cardinale del titolo di S. Nicola in Carcere, uomo a fe' nostra di profondo senno, fedele, accorto, ingeguoso, cauto, caldo amatore dell'o for tuo e del regale esaltamento, perche intorno alle anzalcite cose (avi egnachè la Chiesa non intenda, ne voglia punto sopportare che tua questo proceda) con più cura trapra l'animo nostro e con più di prinderza ti vada discorrei do e chiaramente ti mostri gli inmensi ed innumerevoli pericoli, che la tua assenza dal regno di Siellin in questi di ti minaccia; e non tralasci esporti di quanta imprudenza tu sii comunemente accagionato, affinchè senza mettere tempo e contradizioni in mezzo, tu faccia di obbedire alle già espresse ammonizioni e preghiere, e di acchetare l'anime nei nostri comandamenta.»

Non è dabbio il Gaetam ponesse l'opera sua con tanto calore, con quanto il papa bramava che rinsavisse Carlo: ma infrattuo-samente; perchè il testar lo principe colle andare a fer re il duello. Bene per lui che non accadesse, perchè l'astato Aragonese o non venne, o venne ir modo da non la elarsi vedere da Carlo, che rimase co' suoi cavalieri vanamente aspettandolo. Apprendeva allora il Gaetam, che anche quando si levava la voce dal pontefice a porre il serno il capo ai principi di que, tempi pel loro migliore, questi non sapevano contenere il proprio talento; ed andara argomentando qi anto più baldi sarebbero stati, se le papali esortazioni fossero loro indirette a sola tutela di giustizia. Si in imagsirava, di questa veratà; avvicazioni fossero loro indirette a sola tutela di giustizia. Si in imagsirava, di questa veratà; avvicazioni feripo di sperimi nia la,

Papa Martino aveva anch'esso mestieri di far semo, guarentir le ragioni della Cuiesa sulla Sicilia doveva, rendersi ministro delle ire di Carlo non mai. Sentenziò Pietro non solamente usurpi tore del reame siciliano ma privato di quelli di Aragona, Valenza e Catalogna, investendo di questi Carlo di Valois, second genito di Filippo di Francia detto l'Ardito, il quale doveva tenerhi come feudi della santa Sede. Questo era un dilatare il fuoco della guerra, che di fatti s'accese tra l'Aragonese ed il Francese; quegli, perche voleva conservare il proprio; questi, perchè si teneva gia re a sua





vece per la payale ordinazione. Laonde fatte venire in Italia mi-Iraic francesi, fortificò la parte Guelfa, e la spi se contro la Ghibellina di cui fece asprissimo governo. L'Queste cose factivano malissimo alla Classa ed al suo Carlo; imperocche rinfocarano gli anum siciliani alla vendetta, e li rendevano più disperati nella guerra, e facevano balenare la fede anche del Napoletam, Infatti, condet î i Siciliani da quel peri issimo condettiere di navili Raggiero di Loria, dispersero dopo fiera battaglia presso Malta un nodo di venta galce, che spediva Carlo di Provenza; 1 nelle acque stesse di Napoli sconfissero l'armata di Carlo lo Zoppo, e guesto imprigionarore con totta la l'aronia; a e nella città di Napeli si combició a grid, re — Myoia il re Caulo, e viva Ruggiero di Lo-Intanto uscrte al tutto dalle mani di Carlo le briglie della francata Sadila, molte città di Calabria e di Basilicata per forza o per piacere sottratte dal suo imperio, ed il figlio prigione, percossero morbilizente l'armio un qual principe, che siro a quel tempo ebbe fortuna pari alla sua ambizione. Egli mori a di sette di gennaio del 1286, lasciando al tiglio la guerra, seiagure ai popoh, ai popi il dell'ito di ricuperar la Sacilia alla Chaesa, tra lo spine delle ragio ii dinastiche, che i un èrano sacre. Tennero dietro: nel sepolero a Carlo in questo stesso anno papa Martino, Filippo l Ardito di Francia, Pietre di Aragona; ed assersero sui loro trom-Onorio IV, Fil ppo il Bello, Alfonso primegenito su quello di Aragona, e Jacopo secone egenato sull'altro di Sicha. Napoli rimase allo Zoppo.

Ororio di casa Savelli, romar o ascese al pontificato, convolto dal francese Martino in molti e difficili negozi. Egli tenne le sue

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chron, Foredor S. R. I. tenno, 2<sup>n</sup> Chron, Estima, th. tenno, 15, ~ Cron, Perm., ib. tenno 9.

Nic. Special., Hot. Soc. Hb. L. cap. 26, S. S. L. 1000, 9.

<sup>• 1</sup>d

poste nell'adoperare egni mezzo che gl. offeriva la quei tempi il supremo sacerdezio, per cacciar di Sicilia Jacopo e porre sul trono di Aragona il Valois, vale a lire censure e decime levate sulle chiese. Ma inforturate gli nadarono le cose nella Spagna e nella Sicilia. Da quella si ritrasse Filippo di Francia infruttuosamente; in questa Jacopo fu solememente incoronato re, avvegnachè scomunicato con la madre Costanza. V olse sorlecito l'animo al reame di Napoli nel quale an ministravano le cose il cente d'Artois ed il si o legato Gherardo di Parma, Sapeva che Sicilia, erasi sottrutta dalla balia di Car o, perchè questi uen conosceva altra ragione che quella del proprie talente. A celmare gli alimi napoletani, anche amareggiati dalle angroine gravezze, serisse una eccellente costit izione di goverio, che ha titolo: Capitoli di papa Onorio. A questi pose con altri trechei cardinal il suo nome Benedetto Gaetam. Se is volessi, congluctiurando, affermare che queste umanissimie leggi, per cui il popole oppresso è non guarentito da alcun diritto noa avesse mest eri di correre a la brutale forza per aver giustizia, fossero cosa consigliata dal Gaeta di non credo a) uma facile condama da che conosce della potenza di costui nella papale cura, e dell'animo che recò nel po tricato. \*



Lesson, Cod. Lord, Bull torns 2, pag. 1023.

<sup>\*\*</sup> It tournous scapealização de questa potesta legislativa, che a suo ave so asurpava ûneras quel resume de à sol, totte adicado at final' occedo de Principi,
atvertenden \*\* de guardarea mobre bene a commettene la cum ed el governo de loro
State ad altre cho a se stesse ed as loro peù fodole menistri, parche se o per rivorenza o per bisogno vormano farel latrigade l por tifet, anecrete a mesmital per
26co, esel por per la loro squista dibigenza qui diche pruna era consiglio e divo26co, esel por per la loro squista dibigenza qui diche pruna era consiglio e divo26co, esel por per la loro squista dibigenza qui diche pruna era consiglio e divo26co, esel por per la loro squista dibigenza qui diche pruna era consiglio e divo26co, esel por per la loro squista dibigenza qui diche pruna era consiglio e di casa da figliant, divengano serve, a l'in queste test che il finamone en annac26co, esel por per la loro squista o dominio, e fauto al che para divengano signori,
26d essa da figliant, divengano serve, a l'in queste test che il finamone en annac26co, esel por per la loro squista, distributori che cumere a vendenni ura di renza. Sepolo
26co, esel por per la loro squista o dominio, e fauto di prodo il fancialio
26co, esel por per la loro squista di distributori di conserva di loro
26co, esel por per la loro squista di la renza di loro
26co, esel por per la loro squista di loro
26co, esel por per la loro squista di loro
26co, esel por per la loro
26co, esel por per la loro
26co, esel por per la loro
26co, esel por la loro
26co, esel

Interito Carlo II, carriato dalle furie de Siciliani, che la voleva o geri-o, a verelli are la morte di Manfredi e di Corradino. largui a prigrane in Catal gna. In la, presavano le ragi in della. Chiesa salla Sicalia, poiché queste si vollero implicare in quelle. della famigha d'Argros ed i pometici, dorendo ad perarsi alla sua libergzi-pe, pop je tevano cić fare sepzą qualche sagrifizio di quelle. Non appariva sumo di spintanea e nei razione, perche la guerra contro Aragona, sospesa per la morte di Filippo III, ripizhavasi da Filmo IV il Bello confed rato a Jacopo re d. Manorica suo zio materno. L'ammo di Alfonso era acerbo, e non piegandosi alle censure, meno si arrendeva a pacifiche proposte del pontefice; massime che la guerra gli andava prespera in Aragona, ed in Sicilia a on aveva a temere sino a che viveva sui mari il terribile Loria, Ellippo, giovanetto principe, non di lorava fanto la prigionia di Carlo, quanto agografia a dilatare la signoria nella. Spagna, Solo Eduardo d'Inghilterra, congiunto per stretti vincolidi sangue a questi principi prò provetto di anni avvernachè nonfosse che sui quarantacing tel commosso dalle lamentevoli lettere de fighuoli di Carlo, 1 si accinse a negoziare la sua liberazione Strause a consuglio in Bordeaux gh ambasciadori di Francia, di Aragona, di Najoli, di Sicilia e di Castigha, Propose: andasse libero Carlo. la Sicilia e le conquistate terre di Calabria ritenessero gli Aragonesi; il Valois ru unziasse alle pretensi mi s il trono-

rome francishents od usurpatoru. Io non so que no sarebbe nudeta a sangue questa sentenza a quel m. seni Siemani de persti per l'ang um groçu, ed a tutti que' popo ence, o temperati a imperanti, tarcearana un dicitto che li guarentissa dalla forca. Papa Omnio italia ve, che ma d'ila riveo uca del supe uno Soccidordo o del supremo demano della Chiesa sul remie a creare quel d'ritto, è un gaurpatoro artificiose un conturiere che padronezzia in casa altrui alla tarchesca, a la vicia, va puro arrentato a tota laccardi lufrenaro.

<sup>2</sup> Richonal, in Pomar S R. I. tome, 9.

<sup>2</sup> Rest est, Sant. 9 Ju 227

di Aragona. Questo il fondamento al trattato; poi le condizioni. Carlo sospirava la libertà; Alfonso, sebben vincitore, la pace, per la stanchezza de' popoli e le apprensioni che gli dava Sancio di Castiglia: Filippo taceva; Onorio strepitosamente opponevasi.

Costui, pensandosi fosse in queste proposte un trattato conchiuso e segnato da Carlo, a lui indirizzo lettere piene di nervi. Annullava il trattato. Egli non voleva a buona ragione che il dominio della Chiesa sulla Sicilia si barattasse con la liberazione di Carlo Costui non poteva di proprio talento, come vassallo di S. Pietro, rinunciare a quel reame, senza che il papa intervenisse. come principal parte nel trattato. Si maccese la guerra contro Aragona, incrudì quella contro Sicilia, e un'altra volta nelle acque di Napoli il Loria viuse e disperse il francese navilio, ricuperando la città di Agosta Stanchi d'infruttuosi sforzi se ne morivano i papi per la indomabile Sicilia: e tale si morì Onorio. Si ripresero da Eduardo le pratiche per la liberazione di Carlo, nei dieci mesi che rimase vuoto il papale Seggio; e finalmente si finirono col trattato di Oleron, per cui Carlo fu lasciato andar libero, Ma Filippo il Bello ch'erasi tenuto estraneo a quegli accomodi, come vide lo zio libero ed Alfonso chiedente paca a Roma per legati, spinse innanzi la guerra, che faceva per lui contro Aragona Jacopo re di Maiorica. \*

Niccolò IV auccessore di Onorio, di moderati spiriti, per cui lo credettero inchinato a parte Ghibellina, ascese alla papale Sedia in tempi che tutto l'edifizio religioso del medio-evo andava di giorno in giorno crollando. Il negozio di Terrasanta, sospiro di tante generazioni, abbandonato dai princ pi cristiani, moriva nelle minacciate mura di Tolemaide; il Sacerdozio, respinto dal cuore

<sup>\*</sup> Rayn., 1287 4. 5. 6.

Source, Asso., 86, 17, esp. 110, 111

del'eivili Stat, per troppo impeto del'repellenti, nel ri atrar che faceva il santuario, non poteva difenderne i confini, ed il principe prepotente vi catrava; la Chiesa stessa di Roma, era ferita nelle temperali ragioni per la perduta Sicilia, che i sovrani negozianti nace ponevano nella bilancia degli accord, come cosa non sacra, per le quali cose non più si vedevaro inagini al successore di S. Pietro le piegate fronti degl'ine vouati, ma le superbo de legel a Di quest, tre mali che ferivano sel corre il romano pontefice, quello delle ecclesiastiche ragioni us irpate per la forza dei principi e pel diratto che creavano i leg sti, era il più terribile Niccelò ne sentira tutto l'amaro, e con lui quanti o per proceduta eta ricordavano i tempi d'Impocenzo III-o per maturità di senno. e per dottrina ne prevedevano le tristi conseguenze. Io mi pensoche tra i doloranti non era ultimo, per entrambo questo ragioni, il cardinale Gaetani; imperocchè a riparare a questi tre mali trovo che egli si adoperasse ed esercitasse la sua terza deputazione.

Tutti i principi, più o meno apertamente, osteggiavano la Chiesa, violando le sue ragioni nelle persone o nelle cose, e la sua libertà; ma più manescamente degl. altri imperversava Dionigi re di Portogallo. Figlio di Alfonso, immoderato nomo, e poi piangente in punto di morte i danni arrecati alle chiese, più dalla malizia che dal pentimento puterno prese ammaestramento. Avevano fullito Clemente IV, Gregorio X, Giovanni XXI nell'ammonire e nel punire il padre ed il reame con censure, e quasi disperato di ammenda se ne stava Niccolò, guardando alle ingiustizie del figlio. Aveva D omgi disposata santa Elisabetta figlia di Pietro d'Aragona; e la santità di sua donna doveva purificargli e moderargli le voglie: ma erano già venuti in quel tempo i grandi in avviso, che le buone opere potessero stare e fruttar vita eterna con le usurpazioni delle ecclesiastiche ragioni. Rodevagli nell'animo un anatema lanciatogli dal papa per questi peccati, ma non

se ne accorava: rumoreggiavagh intomo il clero, ed egli fingeva di non addarsene. Calossi alla perfae agli accordi, e converme con la cheresia del suo reame di sottoporre al giudizio del pontefice le ragioni delle loro controversie.

Arrivarono in Roma i regi ed ecclesia-tici procuratori: rappresentavano il re, Martino Cantone della chiesa di Talavava e Giovanni canomeo di Coimbra; la chiesa portoghese l'arcivescovo di Braga, il vescovo di Combra e il Lanucense. Il papa deputò ad accoghere i piati ed a sentenziare il cardinale Latino vescovo di Ostia, Pietro cardinale di S. Marco e Benedetto Gaetani; quelli, santissimi di costumi; questo, di proveta sapienza del diritto. Fu aperto il giudizio nella basilica di Santa Maria Maggiore. Lamentavano i prelati portognesi, le chiese e le persone di quel reame opprimersi non solo in manomissione, ma anche in sovversione della ecclesiastica libertà; e raccolsero in ben quarmta capitoli le loro accuse.4 Definirono i giudici, e la parti convennero nella sentenza, per cui le leggi di Alfonso e di Dionigi vennero rivocate, francate le chiese e le persone dalle laicali prepotenze, pene messe a guardia della sentenza. Dai capi d. accusa, sui quali cadde il giudizio dei cardinali, appare come i regi procuratori non ottenessero altro che il dichiararsi innocente il loro re per lo passato, fedele osservatore del conchiuso per l'avvenire; trovando ogni capo di accusa seguito da questa costante formola: Non avere il re fino a quel tempo operato quel male; e promettere ess in suo nome, non essere per operatio in processo di tempo." Tuttavolta fu confermata con pubblici atti la convenzione, e con papale autorita, che destinò i, priore de' frati-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rays., 1280, 17.

<sup>\*</sup> Ib. \* Qued rex non feelt hacterus live, et promittunt ejus nomme qued non fielet in luturum.

predicatori di Lisbona a ricevere il giuramento del re, con cui si obbligava di mantenere il promesso, e di agravarlo dalle censure.

Ordinate le cose del Portogallo, il Gactulii riceveva una deputazione, dalla quale era per trarre una grande notizia degl. uomini e delle cose de suoi tempi. S'ebbe da Niccolò comandamento di andar legato in Francia, ove tutti i negozi che attraevano la mente del pontefice si andavano malamente avviluppando, da formar nodo assai duro a resolversi. Erano al tutto stremate le cose di Terrasanta; caduta Tripoli; Tolemaide solo in piedi; ma intorno fremevale la smisurata este di Kelaoun Elalfi sultano di Egitto. Solo Niccolò veramente sentiva dolore della disperazione de'fedeli di Terrasanta; i principi piacere, perchè sotto colore di presenti Crociate si satollavano delle sacre decime. Queste decime non potevano sempre raccogliersi con buona pace de'preti. questi ripugnavano: ed eccoli alle prese coi regi ministri, e perdenti. L'avarizia confortava, la guerra richiedeva, la prepotenza strappava. Adunque, a togliere gli scandali, era mestieri di spingere a crociarsi ed a guerreggiare il sultano, o a restituire le decime; e finalmente a porre la pace tra i principi. Filippo più degli altri insolentava verso le chiese, più avidamente smungevale, ed era più ritroso degli altri alla pace; perciò all'Aragona agognava, e la guerra non lo noiava amministrata da altri. Entrava in Francia il Gaetani con Gerardo cardinale di Parma, così orrevolmente deputato dal papa: « Noi, volgendo gli occhi della conaiderazione alle vostre persone, di cui non ignoriamo i grandi meriti, le molte virtù e i commendevoli studi di provata onestà; sapendoci voi essere amateri di pace e di concordia, e caldi promotori dell'onore e dello innalzamento degli anzidetti re (Carlo lo Zoppo e Alfonso d'Aragona), e volendo con amorosa cura favorire



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> BATE, 1980, 40.

a questo trattato, comandiamo alla discrezione vostra con questa apostolica scritta, che, per rispetto di Dio, volonterosi sobbat can le gli omeri a questo peso, e recandovi in quei paesi (in Francm), quantunque noi a malineuore restiamo privi di vostra non poco opportuna presenza, vi adoperiate di trattare così fatto n∈ g a o e tutto ciò che lo riguarda, secondo che sembrerà alla vostra accortezza e prudenza meglio corvenire alla pace del mondo, all'onore di Dio e dell'apostolico Seggio, ed al negozio di Terrasanta, che tien proprio la cima dei nostri pensieri. > Non trovo spesso in questa maniera di lettere espresso il displacere del pontefice per la lontananza di alcun legato. Lo che mostra come di Gurt au fosse tutto nella semua degli affari della papale cursa Infatti lui e Gerardo troviamo spediti alle più grandi e scabre faccande daque' tempi. Erano a trattarsi due solenni negozi, quello della pace dei principi cristiani battaglianti per la usurpata Siedia e la combattuta Aragona; e l'altro di air tare alla Terra-Sil field

E dapprima, appena gi esti in Parigi, convocarone tutti i protati del reame nella chiesa di santa Genovesta, e tennero un similo." Trattossi del genere delle chiese oppresse dalregi ministri, e specialmento di quelle di Portiera, di Chartres e di Lione, come avevalo il papa significato a Filippo nella lettera con cui gia raccomandava i legati; i di toglisere al re tutte le decime raccolte pel negozio di Terrasanta da suo padre l'Ardito, e pel quale non erano state spese. Nè era speranza che si spendessero per le Crociate dal Bello, che non ne aveva voglia. Credo sosse infinittuoso questo concilio, trattavasi di cavar danaro dalle mani



RAYS., 1290, 17 Prot. Lec., Hist Evel 35, 24, cap 20.

Y shi Concil, College ad ap. 1230.

Figure 1200, 19

<sup>5 -</sup> TONIBAZIO TIIL

di Filippo Entrarono poi i legati un po'più addentro nella corte, ed incominciarono a calmar l'animo di Filippo contro Elnardo re di Inghilterra. Volevano soffocare le ire, che poi così diutura e terribili proruppero. E nemmeno per questo riuscirono nell'intento. Il Gaetam tasto Filippo, e lo trovò selvaggio di pelo: se ne ricordò sempre.

Vennero i legati al fatto della pace. Il trattato di O eron aveva sciolto dalla prigionia Carlo lo Zoppo; ma non guarentiva. punto le ragioni della Chiesa sulla Sicilia. Erasi questo princ pe obbligato a cedere la S.c.lia e Reggio di Calabria a Jacopo; a ind ure il Valois al una rinuncia delle sue ragioni sull'Aragona; ed il pontefice a confermare i capitoli dell'accordo, ed a togliera le molte censure che affliggevano la gente aragonese, oltre a cinquantamila marched'oro e d'argento da pagarsi da lan ad Alfonso, e ad altre ventimila guarentite da Eduardo d'Inghilterra; spazio tre anni all'adempimento delle promesse; dopo il qual tempo, non adempinte, doveva Carlo co'propri piedi recarsi prigioni-redell'Aragonese. Intanto, a guardia della data fede, dovette il liberato principe dare ad Alfonso statichi tre suoi figliuoli Ludovico, Roberto e Giovanni, e ben sessanta provenzali. Come Carlo significò in Ricti a papa Niccolò i patti con cui aveva comprata la sua libertà, n'ebbe una netta riprovazione. Il papa li dichiarò ingiusti, perchè fermati senza il suo consenso, e distruttori delle ragioni della Chiesa sulla Sicilia. Dalla quale sentenza conseguitava che Carlo dovevasi di anovo porre cattivo nelle mani di Alfonso. Ma Niccolò lo liberava; lo scrolse dal giuramento dato, non potendosi obbligare a cedere il reame sicaliano che non era

<sup>&</sup>lt;sup>1 \*</sup> Qui super negoties milit facere petuerunt " — Gioupax. MS. Vatas ap-RAYS», 18.

<sup>1</sup> Rymen, tomo 2, pag 212

Visus, 1-6, 7<sub>8</sub> caps, 130.

suo, ma della Chiesa; e così lo sottrasse dalla necessità di riconclursi, qual'era umanzi, prigione, fatto in una guerra ingiusta. 1 Ed a confermare il detto, solennemente incoronò Carlo re di Sici-15a. T uttavolta Carlo non si teneva al tutto sgravato d. coscienza: Le condizioni non adempiute, mentre l'Aragona era investita da Jacopo di Maiorica da un lato, dall'altro de Sancio di Castiglia, e gli animi tutti volti alla guerra, egh si presentò alle frontiere del reame tra il colle di Panisars e di Jonquière, profferendosi (a chi poi non saprei) prigiomero di Alfonso. Nessuno lo prese. Perchè nessuno sapeva di quella repentina profferta: e infanto un notalio scriveva pubblico atto, che palesava come Carlo, con poca Compagnia e disarmato si fosse condotto ai confini di Aragona, e che Alfonso non era comparso per riaverlo prigioniero e restituirgeli gli statichi: in una parola, fece forse come aveva fatto Pietro a Bordeos col padre, feritore di duelli che non avvennero. Cost Carlo, per papali assoluzioni e per sue astazie, da debitore Ve une creditore, e perciò giustamenta in guerra coll'Aragonese. Ma quest, vincitore minacciava la Francia: onde Fil.ppo si arrese alle preghiere di Carlo, di sospendere le armi contro Ara-Sona, di mantenere qua tregna fino al primo di del novembre dell'anno appresso, durante la quale fosse potuta negoziarsi una PRCO definitiva in un parlamento da teneral a Tarascon, mediatori i legati papali e quelli di Eduardo, i

Erano a tale venute le cose, nel 1291, quando il Gaetani e Garando da Parma, legati, vennero a Tarascon pel negozio della Pace. Numeroso congresso: dodici gli ambasciadori di Aragona; il ciero, i baroni, i nobili ed i borghesi del reame vollero



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quebate regioni avera especte nella epistola. Si grare, nel ritta ad Alfanso a di El grande 1946, Rays, 15.

RYMER, 500. 2 455 4 M CRUEXA, XIV, 15, 635.

rappresertars in quel parlamento. Carlo II di persona: quattro ambasciacori di Eduardo, con deputazione di mediatori. Filippo non volle mandarvi alenno. Tutti volevano la pace; ma a convemre era difficile, perchè le condizioni chieste da Roma, per cui fu riprovato il truttato d'Oleren, ternavano troppo gravi ad Alfonso; ed ove questi le avesse accettate, rimaneva sempre scontento il Valcis per le ragioni che perdeva sull'Aragona. Era dunque a temperarsi l'amaro delle perdite con qualche utilità di novello acquisto, il che fu tutta opera dei legati, e massante del Gaetani, che nel postificato addunostrò tanta givetizia di arbitrio in così fatti guidizi. Si com enne: Alfonso non più pensasse a Sicilia, negando ogni ainto al fratelio Jacopo che la teneva, e richia nando qi auti erami soldati e baroni aragonesi e catalani in quell'isola; andasse erociato in Palestina; pagasse ogni anno trenta once di oro alla Chiesa, tributo cui, s'era obbligato Jacopo suo b savo: minaresse però nel pieno diritto del reame aragonese, e re fosse; venisse dispecsato, almeno per qualche tempo, dal restituire al re di Malorica le Isole Baleavi e fosse accolto in grazia della Chiesa, perdonato d'ogni trascorso: Carlo riavesse i figli e i provenzali barom statichi in mano di Alfonso, e la Sicilia da con il istars); cedesso però al Valais le provincie di Angiò e de la Maine. a ristorario del perduti diritti sull'Aragona, dandogli sposa la figha Margherita. Addi 19 di febbrato del 1291 fu fermato il trattato, contentissime le parti: \* ma la paçe non venue. Alfonsoacerbamente se ne mort ne giugno di questo anno," e Filippo nonvolle punto ratificare il contratto.

Tornato Talla francese legazione, nen trovo il Gaetani la qualche altro peculiare negozio, sebbene al certo non dovette oziaro



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Byrner, J. 2, 501, 426 grp., June, ab. 4, c. 120. 4 Bant. Space dec., 94, S. R. J. E. 13.

<sup>\*</sup> Mantana, 101, 14, cop. 14.

nella papale curia in tempi che la Chiesa pativa i pilte e gravissimo e sventure. Forse era ancora per via a tornare la Spagna; e furtarnito nel maggio finiva ogni cristiana dominazione in Terrasanta von la caduta di Tolemaide. Sessantamila cristimi nelle su e mara, consunti dal ferro, dal fuoco e dalle acque del mare. dolor osamente annunciarono che la ingenua fede de' custiam, ge-Derosa agitatrice de' cuori nel concilio di Clermont, merica nelle corti de principi e ne petti dei popoli Urbano II e Niccolò IV. Chius ero il gran periodo delle crociate; e come quegli lasciò retagg i o sulla papale Sedia ai successori una calda speranza, questi lasciò un dolore, cui non potettero disacerbare le vanc e passaggiere speranze, che alimentarono appresso sforzi impotenti, e non appagarono il desiderio. Così trasse Niccolò un altro anno di vita dolorasamente, bandendo concili provinciali a proviedere ai di-Sperati negozi di Terrasanta la spingere i principi a prociarsi, a COnvertire alla fede e alla conquista di Palestina i re di Arme-ਸਮੇਲ ; e lanciando anatemi alla Sicilia, che ostinatamente si creava re Federigo, figlio di Jacopo ito a regnare in Aragona.

## CAPITOLO IV.

Con live tenato di polla monte di Niccolo III. — Procordio e andigi delcardmote. —
Carlo lo Zoppo enole uni inimisi tra questi di limetani in caccia. — Pietro di Marrope creato papa. — Chi Josse. — Accetta il paparo. — Cade tutto in ondia di li arto
di di trista. — È incoronato. — Ultimo a rocars in Aquila il Gastuni, come ti trova
de cisse, è come addiviene signore della caria. — Piet Cebestino insprisce i cardimali, — Questi incombicalmo a contertarlo alla riminera. — Come quegli si dispopresse à darla. — Chiama a conseglia il cardina e Gastani. — Artifizi di Carta II.
— Ripancia di S. Celestino.

Disceso nel sepolero Niccolò, rimaneva il romano portificato in gravisame condizioni nelle mani di dedici cardinal., e fra questi il Gaetani. Eran sei romani, quattro di altre parti d'Italia, francesi due : e a tatti andava innanzi il cardinale Latino d'Ostia per pietà; per senno e dottrina il Gaetani; per potenza gareggiavano Jacopo Colorna e Matteo Resso degli Orsini. Fatto l'ossequio al morto papa, si chiusero a concluve nel palagio levato per cura di Niccolò IV presso S. Maria Maggiore Memorando conclave. Intesero alle consucte preghiere; furono esortati a concordia dal cardinale Ostiense. Lo Stefaneschi, poi cardinale di S. Giorgio in Velabro, poetando, spone le parole del pio Latino; e toccando delle molte sciagure a ripararsi per le rovinate cose cristiane in Sor a e per la occupata Sicilia, esce în romana sestenza: « E noi che dispensiamo reami, noi per ogni lato turbati! ».1 Ma come appena quei dodici s. strusero ai gravi consigli, una grande discordia si mise tra lore. Fluttianano gli animi, non quietavano





icorpi. Mutarono stanza, e se ne andarono a prenderla nel palazzo di papa Onorio IV a S. Sabi m, poi a S. Maria della Minerva.
L'Orsimo ed il Colonna battagliavano, e ciascuno si traeva approsso una parte degli elettori: quegli voleva un papa amico di
Carlo II, questi non lo voleva tale. Non sappiamo quale parte
segurisse il Gaetani certo è che non fu autore nè fomentatore di
discorclia; anzi, prestando fede al Platina. egli con modi assai
ngoros, spingeva i discordanti a farla finita, creando un nuovo
poriteffice. Ma se è a conglictuarare dall'amician che l'un va in
que l'tempo al Colonna, per opera del quale verre papa, petrebbesi enflermare che teneva per lui.

Firm no scorsi quasi tre mesi di quel vagante conclave, e nulla ne un cira. Intanto la state procedeva, i calori noiavano, o molti un territazione. Il francese cardinale Cholet moreudo il secondo di argosto, scemò il numero degli elettori; i quali impaurit, si scirol coro dagli infruttuosi consigli. Gerardo di Parma, Matteo d'Acquasparta, il francese Ugo di S. Sabina, Pietro di S. Marco si ruc colsero a Rieti. Matteo Napoleone degli Orsini, Jacopo e Pietro della Colonna, l'Ostiense ed il Tusculano vescovo si tenuero in Roma; Benedetto Gaetani solo trasso in Anagni. Era egli logoro da lungo ed ostinato malore e futti lo tenevano per disperato. S. Nell'ottobre si raccolsero di miovo a S. Maria della Minerva, più discordi di prima.

Cadeva i anno 1292, e non appariva il papa Intanto quelle gare Patrizie, esercitate dal Colonna e dall'Orsino nel conclave, per cui solo erasi ciascuno intestato nel proprio avviso intorno al tuovo pontefice, miseramente si manifestarono anche fuori



A A U LIST

thay v. Villag fib. 7, cap. the. 2 Inc. of the T. t. dei Son. Part 1 Jun 118. S. Gronn. in Pref.

per la elezione del nuovo senatore. Uno dovevasene creme; ma Orsini e Colonnesi, volendo ciascuno in casa propria quello ufficio, divisero il popolo di Roma in due accanite fazioni, le quali per sei mesi furiosamente azzuffandosi, bruttarono la città di sangue e di rapine. Dovette finalmente venirsi alla creazione di due senatori, uno degli Orsini ed uno de' Colonna. Queste esteriori turbazioni accese dai superbi patrizi, erano le stesse che tenevano divisi i cardinali; i quali, come avverti S. Antonino, i pon a Cristo, ma a sè stessi pareva che mirassero in quel fatto della elezione.

Tornò la state, e tornarono a disgregarsi: i romam cardinali coll'Acquasparta e Gerardo se ne andarono in Rieti, tre altri si temero in Roma: solo il Gaetam trasse a starsene in Viterbo Questa solitudine del Gaetani chiaro ci addimostra, che abborrendo dagli scandalosi indugi per la pericolosa vedovanza della Chiesa, schivava gl'ignobil, e faticosi studi delle parti. Ed eccoti che una minaccia di scisma te li raduna repentinamente in Perugia. I due Colonnesi con Giovanni vescovo di Frascati significano agli assenti, poter essi soli, perchè dinorant, in Roma, creare un papa; venissero, se avessero voglia di sceglierio con loro. Si messero tutti: convennero in Perugia; ma non mutavano di animo. Allora, preso da generoso sdegno i animo del Gaetani, con aspri modi incominciò aflagellare gl'indurati cuori, perchè risolvessero quel nodo; un papa creassero. Credo che l'aspra, ma giustissima rampogna spiacesse ai testardi elettori.

Era allo scorcio l'inverno, quando Carlo lo Zoppo, tornando di Francia, veniva ad intontrarsi col figlio di Carlo Martello, titolare re d'Ungheria, in Perugia. Immoderati onori gli resero i cardinali: due di questi, Napoleone degli Orsini e Pietro della



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P 3, tat. 20, cap. 7

Colorna, con numerosa compagnia discirono di città per incontrarlo: gh altri lo accolsero alle porte della chiesa; e poi lo fecero sedere in mezzo a loro nel conclave. Anzi a Carlo di Napoli dettero il primo seggio, tra i due primi cardinali vescovi; al figlio il secondo, locandolo tra i due primi cardinali diacomi Indecente e pericolosa sessione. Aveyano i cappi della discordia, P Volevano anche quelli del principe. Costui fece una dicerna ai cardin ali, esortandoli a subita elezione: rispose il cardina e Latino per tutti. Queste cose vedeva ed udiva il Gaetani con molta mala contentezza. Larcale principe assidersi primo nei sacri consigli dei papali elettori, era un intrudersi nelle cose di cui la Chiesa era mu tenera, e non pativa profana muno toccasse; e la Presenza di un re era sempre per que prelati, spervati dalla di SCOrdia, scemamento di libertà. Nè poi è a credere, che quella diceria confortatrice a subita elezione fosse tutto amore della Chiesa. Voleva sollecitamente un papa, ma lo voleva tutto cosa sua: e questo non era un calpestare il fuoco della discordia ma un soffiarvi, ed una impertinenza. Infatti acremente rampognò il Gaetani, che anche con violenti modi aveva stretti gli elettori a farla finita. Io non so se da queste rampogue, o da altre che dovette appuntare a lui il Gaetani per quella impertinente intra-Sione, nascessero le aspre parole che si scagharono a vicenda il Gaetani ed il re. 1 Il Muratori congettura, ed io oso tener per fermo, che il vompersi di questi due personaggi avvenisse perche nettamente dicesse al re quel generoso cardinale, non toccare a

PLATINA.

Grown An, MS. Val. ap. Rays. " Dura quoque verba (Cardus) cum domino Sevedicto Caletarni Indent, mibil tamen profecit — Frot. Luo., Hist. Eccl., cap. 28 Dura verba babait cum domino Senedicto Gaytano. Note proficient autem, venit in Regium. a Idem., Amaio I.S. R. I. tomo, 21, 1300 " ... qued Regem Cardum Perustis multura exasperensect.

lui des gnare il tempo della elezione del papa. Ma perchè poi l'illustre annalista dù del superbo per questo al Gaetani? L'atto di costui cessante improntitudine principesca dalle cose della Chiesa fu lodevelissimo; e non trovo il perchè debba derivarsi da superbia, anzichè dalla coscienza del proprio ufficio, qual'era quello di un cardinale, essendo vuoto il papale Seggio, di difendere la libertà della Chiesa. Se ne andò via scontento lo Zoppo, ed ammaestrato dal Gaetani.

Ma non se ne andava la maledetta discordia. Alla per fine, dopo ventisette mesi dalla morte di Niccolò, acvenne che morisse al cardinale Matteo degli Orsini un fratello acerbo da amn; ed il cardinale Tusculano G.ovanni Boccamazza, tenendone discorso coi colleghi, sparse nelle menti lugubri pensieri, che sempre sono confortatori di bene. Li vedendo egli, come quei discorsi pungessero le non innecenti coscienze, « Perchè, disse, non diamo subito un capo alla Chiesa? Che è questa discordia che ci divide? — Ol! noi miseri uscì allora tutto costernato il cardina e Latino Malabranca (che alcuni vogliono autore di quel profetico e solenne ritino del Dies irae), 1 quanto termbile è l'ira del Signore, rivel, ta ad un santo nomo, che freme su i nostra capa, e che annanzi a quattro mesi si afrenerà! --Che? Cardinale, ruppegli la parola sorridendo il Gaetani, è forse questa una delle visioni di Pietro da Morrono? - Di lui appunto, ripigliò Latino: ed les sue lettere che mi dicono come avesse avuto comancamento da Dio di farci avvisati di queste minacce. . Bastò questo a fermar la mente e le parole di tutti su quel famoso cremita. Chi le penitenze, chi i miracoli, chi le virti, ne discorreva: e fu anche qualcimo che lo propose a pon-



<sup>\*</sup> Me nar. Annea.

Ved. Савренда, Stor. & чест., фино. 2, стр. П.

istice sommo. Il cardinale Latino, che era devotissimo del Santo di Morrone, raccolse sollecito la proposta, e senza altro in merzo lavialorò del suo suffragio. Furono ad un tratto tutti presi dal pensiero della stupenda santita dell'eremita, e per questa sola lo riputarono degno del papale Seggio. Convennero in Pletro da Morrone i suffragi, e Latino, come decano, ebbe facoltà di seglierlo per tutti. Il Gaetani fra questi ma non pare dall'anzi detta dimanda fatta al buon vecchio del Malabranca, e dall'indugio a recarsi in Aquila a venerare il nuovo papa, come diremo, che proprio approvasse la scelta nell'interno dell'anima. Egli fra tatti sa peva meglio librar nella mente il peso del romano pontificato e giudicare, se gli omeri di un santo, ma mesperto eremita bastassero a sorreggerio.

Era l'eletto pontefice un nomo di asprissima vita, che rinthi uso in una angusta celletta tra le rupi dell'alto monte Mor-10tre Presso Solmona, pareva non più cosa di questa terra: tanto si teneva sequestrato dagli nomini. È com me sentenza che nascesse in Isernia, città del contado di Monse nel reame di Napoli, du un certo Anglerio, e Maria. Giovanissimo ancora fu proso da un grande amore di solitudane, e d'imitare gli antichi abitatori della Tebaide. Si rese dapprima monaco di san Besedetto; e poi, senza aver conosciuto gli nomini e le vie del mondo. si ritrasse presso alla Maiella, e quivi si dette ad ogni maniera di penitenze. La santita della vita, la maraviglia che mettevamo quelle singolari austerità, ed i miracoli che si narravano d'a lui operata, gli trassero attorno molti, che lo volevano imitare : ed in poco di tempo egh, da povero eremita, si trovò capo e fondatore di una Congregazione, che dal suo nome preso P<sup>01</sup> nel Papato fu detta Celestina, Egli stesso trasse in Lione al concilio Per farla approvare da Gregorio IX. Ai rigori di questi Peniterată rispose subite la pietà de'fedeli offerenti. Ebbere donate



terre : sorsero subito chiese e monasteri, che nel loro splendore facevano gia dimenticare la poverta degli esordi della Congregazione. Ottenevano anche, vivente il Santo, un monastero in Roma presso S. Pietro; e dai monaci che l'ibitavano seppe dapprima il cardinale Latino del loro fondatore: al qua e portò por sempre grande devozione, che soleva significargi, con a initali li nosine. I Tuttavolta, avvegna hè prosperasse l'Ordine da lui fondato, egli lasciando ad altri l'ufficio di governarlo, non pensava che all'anima propria solo fra le rapi del Morrone, parte della Maiella, da cui prese il nome.

Era il santo eremita Pictro in sui settant anni, e forse presentiva vicino l'arrivar della morte, quando al ca lere di un giorno di luglio giungevano in Solmona i deputati dal conclave a recargli l'onore dell' i fule portifical. Erano costero l'arcivescovo di Lione, il vescovo di Orvieto, quello d. Porto, e con loro due notai apostolici. Questi al rompere del giorno si erano messi a salire il monte; e mentre per angusto sentserrolo molti di sudore e traffelati salivano, eccoti venir loro appresso e raggiurgerli il cardinale Pietro Colonna, che a farsi primo nunzio di si heta novella, erasene venuto prestamente da Perugia. E giunsero ad un picciolo recinto di muriccinolo, in cui si apriva u ia porticella, e più oltre una celletta, che bipartita da una parete ne formava due angustissime. Era all'esterno muro una finestra, che non dava ingresso al capo del riguardante, perchè munita di gelosa inferriata, cui ponevasi il Santo ai rari colloqui de'visitanti.

A questa si fecero i messi recatore di tanta novella; e videro nell'oscura celletta un uomo annoso, in ispide pelli, sconcertato alla lor vista. Aveva bianca ed irsuta la barba, solcate le gote, e tutta infraleta la persona per lunghi digiuni; e nel pallor





Prot. Luc., Het Eccl., cap. 30.

dell'am, a mnamorata di Dio. Ma 11 tanto squallore l'eremita e la cella spiravano un'aura di paradiso. A questa vista, presi i prelati da santa maraviglia, senza far motto, scoprirono il capo, e merenti si gittarono noccom per terra, e lo stesso fece il rimethiuso eremita. Ruppe primo il silvizio l'arcicescovo di Lione, sponendo a Pietro come fosse stato scolto a supremo pontence, e raffigurandogli la Chiesa quasi nave shattata da marosi, ed aspettante Ini che le sciogliesse le vele ai venti, e le reggesso a l'uon cammino il tanone. E così dicendo, svolgeva sotto gli occhi nello sha lor d'o eremita i suggellati papiri, recatori di tanto decreto.

Non supera che farsi il povero eremita oppresso dalla gran tezza dell'ufficio e dall'onore che gli volevano imporre. Rispose, tener l'animo fra que; volerne interrogare Dio nella pregluera orassero per lui. E si dicendo, prei devasì la stapenda scrattura; e ritra endosi, andella a riporre in un certo sato. Poi prostrato reò Per supere dei divim voleri: e indi a poco si appresentò ai messi, dicendo loro, accettare il pontificato Le qual, parole non ebbe finite, che quelli gli si getarono ai piedi, e glieli baciato no ebbe chiasi com erano ancora ne' vellosi calzari."

\*\*Tedibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo, el avere la bele dibile moltitudine di gente accorse a vederlo di la belle dibile dibile dibile dibile di la belle dibile dibile di la belle dibile dibile di la belle dibile dibile dibile dibile dibile di la belle dibile dibile di la belle dibile 
I Action. S. Grong., I & S. Colost., lib. 2, cap. 2 L'originale scrittura de que sto fationisse di Cepto de collanggelli di cera rossa degli undice caronnali, appesa con fili di seta lela tre a . ora conservata nell'archivio della badia de S. Sperito presso Sulmona, poi venne Perr archive di Chemente VIII riposto mell'archivio Vatteano, dopo esser medata successivatme-tris per le marci del cardinali Facchinetto, Bollarmino e llaremo. Vedi Sopp. I recess N. Peto Colost Lazat Maries, cap. 8. ap. Boll. Map. t. 4.

Acos & Grand. (b.

Murtello, non solo a togliere benedizioni, ma ad entrar presto nell'animo del santo papa, ed imperarvi. Non era difficile l'ingresso. Pietro aveva polsi infermissimi, perchè recchio e domo dalle penitenze, e mente assar povera della notizia di questa insta semenza di Adamo. Non conosceva gli nomini, perchè dall'adolescenza ne fuggi il consorzio : non aveva colta la mente di alcuna disciplina, bastandogh solo quel giocondarsi del cuore nelle contemplazioni di Dio: e così inerme di ogni amano argomento, non potette cessare da sè le incoronate e plebee tristizie. Carlo le impigliò, i cur ali l'opprossero. Egli non sapendo d. legge, chiamò laici e legisti a sorreggerio; i i quali ben conoscendo il molto utile che potevano travre dai bisognoso animo del nuovo papa, vi si allogarono le per non uscirne, con facile artifizio vi posero certa diffilenza verso i cardinali ed i cherici, intanto che Pietro contro i, costume, tolse a segretario un laico. A Carlo ed ai curiali si aggiungevano i nuovi monaci Celestini, rozza ed incolta turba di pu commi, i quali lo assiepavano e lo muovevano, e non volevano che si dipartisse da loro Così il santo vece no rimase in un subito preso negli artigli di Carlo, nelle astuzio d'ingordi curiali, a nelle impronte ambizioneelle de'suoi monaca-

enterque minima sa prepera present.

Consil·la tantant dirl in priscore a Parcia
Ecclesce. Vain grarus opès et pargin mand.

Te mare, pompusant Jaria situverat artem.

... que factam est, ut sibi magni
Crederet hie Laices ques Juris en arte per tes
Pridentesque mius
... dum vistuit Pater almus fraudibus arctura
mgenium vinci Procesim, duloique sodales
Hedduntar Fraires, propriam ne forte Senatus
Compeliat mu tare gradum. g ld. ib.

<sup>\*</sup> ld. th. \* . . Bearnt fish wis Cheri, ...

Fig. 16, 16, \*\*, \* > 000 sulfaceties, and met on turbacy.

In guisa che non operò e non pensò può cosa che non fosse ad istanza di Carlo e per consiglio degli anzidetti assistenti.

Intanto i cardinali elettori se ne stavano ancora in Perugia, aspettando che li venisse a trovare il nuovo eletto, come lo averano mandato pregando per lettera, unita al decreto della elezione. Ma a vece del papa, si videro innanzi una lettera di lui che vecava: non poter muovere tanto di lontano; uso ai nevosi Abruza, non patire i calori estivi; vecchio, non bastargii le forze al viagano: venissero piuttosto a lui. Si avvidero i Padri qual vento veniva dal Morrone; e forse pensarone con dolore al fatto, perche e a credere che sapessero già del come si fossero messe le cose. Ma non si arresero. Tornarono alle preghiere: venisse un letuga; uscisse dal reame, ossia dalle mani di Carlo. Non volle, perchè Carlo non volle.

A costui non dispiaceva l'indugio de' cirdinali a venire era tempo prezioso; e ne usò a maraviglia. Persuase il santo papa a condursi nella nascente città di Aquila per prendervi le pontincali insegue, e metter mano subito alla elezione di muovi cardinali, nelle quali l'intemperante principe voleva ostentare la sua potenza, secondo lo Stefaneschi. Pietro entrò in Aquila trionfalmente, ma cavalcando un somiero, che i due re a piedi gli addestrava io. Varie sentenze a quella vista. Alcumi lodavano Pietro, ricordando Cristo entrante in Gerusalemme, altri volevano più occulta quella umiltà.

Si mossero a queste novelle i cardinali da Perugia, recando nell'ammo tristi pensiera per l'avvenire che si preparava sotto lo infermo reggimento del Santo. Non so se sentissero anche pentimento di averlo alzato a tanto ufficio, ma, certo, Tolomeo da

<sup>1</sup> Prot. Lev., West East, cap. 30 " ad astantian Regis venire recurst "

<sup>\*</sup> Prot. Luc., 1664. East cap 255 " ad instantiam regis et suarum. ...

Lucca, scrittore coevo e testimone di vedata delle cose che conta, fa conoscere che il cardinale Latino Malabranca, morto in Perugia in que' di, e proprio nel decimo di agosto, si portasse sull'amma certo peso per quella elezione, <sup>a</sup> cui poi tutti concorsero. Addimostro la loro poca contentezza anche quell'andarvi disgiunti, <sup>a</sup> e più a riparar pericoli, che ad onorar Celestino. <sup>a</sup> Questi, al cospetto di molto popolo, si ricevè le insegne papali dalle mani di Napoleone degli Orsini venuto di Perugia col cardinale Ugo del titolo di S. Sabina, o prese il nome di Celestino V

Solo Benedetto Gaetani se ne stava ancora in Perugia Non so con quanto calore avesse dato il suffragio alla elezione del santo erennta; ma certo più degli altri ne vedeva e prevedeva i tristi effetti per la Chiesa. Udiva certe voci che correvano del pessimo andar delle cose in tanta innocenza del capo ed iniquità de'ministri. I curiali vendemmiare nella papale corte: abusando del sacro sigillo, dispensar benefici a furia, e con tarta incontinerza di lucro, che spesso la medesima concessione di prebendatrovavasa fatta a molta; tenere già bollate del pontificale sigillo le pergamena a scrivervi quel che meglio consighasse la sete dell'oro"; non vedere e nulla sapere il santo papa; Carlo imperare e pregare l'animo di Ce estino a qualunque suo talento, e tenerloquas: prigione. Udiva il Gaetani e indugiava a muovere, temper undo l'animo per que l'agrimevoli fatti ai generosi sdegiu, che furono tanto sonori nel suo pontificato. Corse fama che non sarebbeito in Aquila per non abbattersi in Carlo, il cin animo aveva gra-

<sup>\*</sup> Prop. Luc., Hot. End., cap. 30 \* in two totals positive for antidext super electron. Colestani.

<sup>\*</sup> Proof. Lev. Her. Evel, cap 31 \* alleja procedunt ad Papana, aleja subsoquantur versus kapalara.

<sup>2</sup> Jucon. S. George, cop. 175 " ... celerant ad fauta perfenda enroma ...

Prot Lie, Hot Evel cap 21

vemente ferito nel conclave di Perugia. <sup>1</sup> E non si apponeva malo chi la pensava in quel modo. Ma finalmente, fosse desiderio di riparare a tanto disordine col suo senno, o di non apparire irriverere verso il pontefice, venne in Aquila

Giunto che fu, non trovò mendace la fama. A lui plangeva l'a umo per quell'avvilumento del pontificato; il qual sentimento non solo poteva nascere da santità di cuore, ma anche da forza e generosità di spiriti, massime che l'oltraggio all'apostolico Seggio veniva dal nemico Carlo e da una mano di furfanti curiali, Tuttavolta si adoperò, per l'onor della Chiesa, a raccogliersi nelle mani le redini del reggimento, che mollemente ondeggiavano in quelle di Celestino. E tanta fu l'autorità che gli dava la levatura dell'ingegno, la perizia negli affari e la dottrina de' canoni, che divenne potentissimo e quasi padrone della papale. curia. Toiomeo da Lucca, dicendo che seppe ben condurre i propri affari, dà a conoscere come questo impossessarsi della somma de le cose non fosse indiritto al bene della Chiesa, ma a sua privata utilità. \* Peraltro è da avvertire come questa specie di sopravvento o dominio del Gaetani fosse nella curia papale e non sulla curia. Questa poteva allora dividersi in due parti, una composta di Carlo, de' curiali de' monaci Celestim, di quel Giovanni da Castrocielo monaco Cassinese, arcivescovo di Benevento, che aveva saputo entrar nell'animo del papa, svestendosi della nera veste, e vestendo la bigia de' monaci di lui, " e de qualche cardinale francese; l'altra, di tutti i cardinali che



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prot. Luc., Bist Ecct., cap. 81 \* et dubitabatur quis non vomret, quis Regem verble offenderat in Perusia. »

Id. Ib "Yourt igstur ultimo, et sec seivit deducere que negotie, quod factus est quasi Dominus curio. "

Jacon, S. Gaord, c. 17. 275 \* . . . Monachi diministry pertabut atrie,
 Presulis Industry habitum, pertangere sperang
 Irrubrare capot, ...

<sup>6 -- 2000</sup>FAZIO 181.

fremevano contra turlo e lamentavano la necolezza del papa. Di entrambe queste parti non poteva il Gactani esser signore, perchi opposte i e piattosto è a dire che signore guasse quella che si opponeva agli artitizi lella Zoppo, con cui era acerbo. È questo signoreggiare era appunto nella dipendenza che avevano da lui, come da usmo di singolare ingeggio, tutti gli altri cardinali.

Infatti, anche dopo la sua venuta le cose ai darono alla dirotta. come appare, in quel coler rimatare, in Celestini, tutti i monacidi S. Benedetto, e mettere la Badia di Monte Cassino in uno scarda oso scompigho per isvestire i monaci della nera veste; e m quel a creazione di anovi cardinali, sutta opera di Carlo. Nel qual negazio non avendo preso parte il Gaetani, mostra che lancora si guar lassero in cagi esco hu e il re. Alle digiime di settembre Celestino creò doutei caramalt, del quali ben sette eranfrancesi, cinque italiani, tritte creature di Carlo. Ed ecco come andò questo pegozio. Carlo ed Ugo Sequin vescovo Ostiense designarono molto innanzi i cardinali a crearsi; e del loro nomi indettareno il semplice papa, che in tutto faceva il pracere del re, e glieli fecero celare a tatti gh altr. cardmali. Vemero solo a parte del segreto l'go, com'è detto, e due cardinali romani, i quali è quasi certo fossero i due Orsini, che vedemmo nel conclave infocati fautori di Carlo. Non è a dire che fosse il Gaetani. tra questi, perchè lo Stefaneschi è uso chiamar romani solo quelli. nativi di Roma: infatti tra i dodici eletti era Giovanni Gaetani di Anagm, ed afferma che di quelli non era alcun Romano \* Nulla erane trapelato. Nel venerdi, vigilia della creazione, marafestò ai cardinali gl. eletti. La qual cosa fu portata da quelli.





Jacon, S. Georg. — , , mullum, quem subdita sedi. Innsichiata parit teolus, ex ordine Patrum Murro dedit... ,

con pessimo animo, avendo dovato il papa dipendere pinttosto dal loro consiglio che da quello di Carlo. Laonde quella signoria della papale curia del Lucchese non apparisce nel fatto così importante di un tanto accrescimento del collegio dei cardinal.; e rimane manifesto che fino ai 18 di settembre il Gaetam non era certo degli amici di Carlo.

Vero è che Carlo il temeva, ed aveva bone appreso a temerlo in Perugia; onde a prevenire lo streputo che avrebbe fatto congli altri cardinali per quella regia promozione di colleghi, tra questi fece porre Giovanni Gaetani di Anagni, nipote per sorella di Benedetto. Ma il servaggio in che era da lui condotta la Chiesa. non permetteva disacerbarsi gli animi del Gaetani e degli altri cardinali, presi da grande sconforto e disperazione della ragioni di governo di Celestino. La quale venne al colmo, quando pensandosi, già rinfrescato l'aere, che il papa volesse recarsi a Roma. lo videro tenacissimo del partito fattogli prendere da Carlo di andar a Napoli. \* Erano inverecord, gli artifizi dello Zoppo; ma il Santo non vi vedeva tutto il male che chiudevano. Inasprì anche gli animi il chiamar che fece Celestino in vigore la Costituzione di Gregorio X intorno alla chiasura del cardinali subito depo la morte del papa a scegliere il nuovo. Recava questa: dopo soli dieti giorni dalla morte del pontefice, senza punto aspettare gli assenti, si congregassero i cardinali in luogo rigorosamente \*errato: non lettere, non colloqui, non altro segno tenessero i rinchiusi con alcuno di fuori, pena l'anatema ai trasgressori: scorsi tre dì, si scemasse loro il cibo, e stessero contenti ad una sola vivanda; scorsi altri cinque, non trovassero altro sul desco-



<sup>&#</sup>x27; Yedk Doc. L

<sup>\*</sup> Jacon S. Gross — Subductus Carola coetrique seguente Parthenopos deficit iter. ...

che pane, vino e cruda acqua, e non prendessero obolo dall'erario papale fino a che non si avesse il nuovo papa, in altri negozi non si occupassero nel tempo della elezione, ove alcuno non ne sorgesse tanto pericoloso da richiedere subita provvidenza. Questa risuscitazione della bolla Gregoriana andò ne' fianch, aglielettori, stati così indisciplinati nell'ultimo conclave, e si dimenarono tra loro. A questo successe altro decreto che sciolse Carlo dal giuramento, con cui lo avevano obbligato i cardinali a non ritenerli o ranchiuderli nel regno, dovendo scegliere il papa alla morte di Celestino. In guisa che lo Zoppo con la bolla Cregoriana e con questa opportuna soluzione di giuramento impromettevasi tenere in pugno ingabbiati i cardinali creanti il nuovo papa, essia crearlo egli stesso. Ma vedremo come gli andassero in fumo le concepite speranze. Finalmente, grossi gli animi, ruppero in aperti clamori nel vedere quel Giovanni di Castrocielo Cassinese arcivescovo Beneventano assunto al cardinalato in un subito da Celestino, senza neppure osservare i nti della creazione; però che una sera, dopo la cena, detto fatto, lo trasformò in cardinale. E gridarono in guisa gli acerbi prelati, che a Giovanni fu forza deporre la mal ricevuta dign.tà, ed a Celestino conferirgliela con la consueta decenza de' riti. Così commovendo intorno al Santo una, se non riverente, almeno non ingiusta tempesta, lo seguirono fino a Napoli.4

Nella mala contentezza con cui portavano i cardinali i fatti di Celestino, come quelli che eran venuti in aperta disperazione di meglio, incominciarono fin da che erano in Aquila a susurrare parole di muuncia. E per quanto (è a crederio) Carlo tenesse iontano dal Santo la brutta tentazione, non è a dubitare che questa giungesse fino all'animo del buon pontefice. Infatti nella Costituzione



Jacob, S. Grond., esp. 11.

morte, ma anche di rinuncia, segno che già ghi si era allogata nel cuore. Come più le cose procedevano in peggio, alcuni dei cardinali procedevano più all'aperto e incominciavano a stimolare il Santo a cedere il papato, dicendogli in viso, le cose della remana. Chiesa, lui pontefice, andare tutte in iscompigho e pericolare. Pensare che il Gactam fosse tra ghi stimolanti non sarebbe strano. Queste spinte e quel ritrarre i mali della Chiesa gittarono l'animo de. Santo in grande costernazione, e poiche non aveca, a agognato gli insperati onori del papato, nè, ricevatili, era se ne inebriato, venne in forte apprensione de' pericoli dellanirma, sua.

Approximava l'Avvento Di straordinario rigore avevalo sempre santificato; non voleva da papa intermettere la pia costumanza. Fecesi edificare nel papale palagio una miserabile celletta di legno. Che gli ricordava quella del Morrone, ed in essa si rinchiuse; e lasciò in mano di tre cardinali la somma delle cose ed ogni perisiero di governo, ritenendo solo per se quello dell'anima e di Dio. Non sappiamo chi fossero que' delegati Aveva già fatto serivere la bolla di questa depitazione, quando, tornato di Roma l'Ornital, lo distolse dal pubblicarla, perchè non fossesi detto, la Chiesal non più da uno, ma da tre papi governara. Immagini il lettore se i tre deputati cardinali stropitassero contro l'Orsini. Questa deva che per ma colpa avvenissero

si Charte turbazioni di spirito crebbero nella solitudine in che si era messo. Taceva lo strepito della corte, e, cessate le nois

Go. gle

The Part of the Lore, Mer Kerles a 32 "multion stimulator ab aliquidus card nations qued being the real of quarters and the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of the confidence of

de l'aulico culto, le immagini della beata vita morrou se, non intimorite dalle papali pompe, confidenti gli si appresentavano alla mente, e v'infondevano le dolcezze che non rendono i terreni onori. Sospirò allora più fortemente le solinghe balze del Morrone e gli trepidò il cuore per timore d'inferno, in cui poteva malamente capitare pe' danni che conosceva arrecare alla Chiesa per la sua pochezza. E in questo desiderio del passato, dolore del presente e paura dell'avvenire, gli venne avviso spirituale da quel frate Jacopone da Todi, di ciu diremo appresso, il quale non ordinato, avvegnaché pio, nel proposito della perfezione evangelica, era dei frati di S. Francesco, predilett. La Celestino per la singolare austerità della vita. Ammonivalo il frate: Tenessesi in guardia; lui essere nel papato a terribile sperimento, che avrebbe fatto conoscere se vera o faisa era la sua santità; lui spettacolo agli occhi di tutti; e pensasse, la romana curia essere fornace, in cinè saggiato l'oro e si discerne dalla scoria; grande miscria perdere Dio per quella; lui aversi fatto porre sul collo un giogo, che poteva essere di presa a trascinarlo nell'eterna dannazione: finalmente schivasse le frodi e le cabale de' curiali e degli adalatori solamente intenti al loro pro. Guardassesi. 1

Non à a dire come e quanto costernassero l'animo del santo vecchio queste ammonizioni di Jacopone. La coscienza rimordevagli pel male andare delle cose; temeva la divina punizione; voleva gittar lungi quell'enorme fardetio del pontificato, ma si sentiva come tutto preso ne' ceppi a volerio fare. E tra i sospiri trasse queste parole dal profondo del cuore trangosciato: « Oh me misero! oh me tapino! Dicono aver io imperio sulle anime: e perchè non ho potestà salla mia, ed assicurarne la salute? E che è mai questo che fa il Signore? Mi ha forse locato tanto alto per



Lib. I. Satora X.Y. — Vedi Bonshand, Math. 4, V. p. 523.

traboccurmi più un basso ?... Ascolto una querimorna, un lantentare tutto giorno contro di me: veggo rotti e discordanti tra loro i carduali... Che mi farò io?.. Non è miglior partito rompere le catene che mi tengono stretto a questo fatalissimo trono, lasciarlo a chi sappia sedervi, ed io raccoghermi dopo tanta fortana nel porto della mia celletta? > Queste cose ravvolgendo nell animo, gli venne per caso a mano un certo libercolo che contem va un compenditiolo di canoni ecclesiastici, cui soleva ricorrere stando nell'eremo per consiglio; e svolgendone le pagine, gli ando a cadere lo sguardo in una, che recasa, come un cherico potesso rinunciare a dignità o beneficio per giusta causa col consenso del suo superiore. Vi corsecon tutta la mente, parendogli quel canoncul suo liberatore: ma il non trovare alcuno che gli fosse saperiore, in man di cui avesse potuto rassegnare il papato, lo mise ir una grave incertezza. Volte uscirne. Chiamo a consiglio colui che tra tutti i cardinali era riputatissimo per senno e dottrina. Benedetto Cactani. Entrava costni la oscura celletta, chiamato a sentenziare interno ad un fatto, che era per recare dalla fronte di Celestino sulla sua la papale tiara. E udita la dimanda, con modi che celavano la interna contentezza, \* rispose: poter lui rinanciare, ove fosse sufficiente ragione a farlo; qualche altro papaavere anche riminciato. Non mancargli questa ragione rispose il Santo. E non altro fu tra loro 'Non si acchetò l'animo di Celestru) a quell'avviso: chiamò altro consigliere: simile sentenza. E nemmen contento, interrogò a.cum altri cardinali.

Non potettero queste consultazioni del Santo tenersi tanto celate, che non ne avessero odore quelli che certo non volevano la sun discesa dal papato. Erano questi i freschi monaci Celestini,

<sup>1 \*</sup> Ille tomen cautus mentem simulare... " Jacon. S. Gzore., c. III.

F 14. (b.)

de l'aulico culto, le immagini della beata vita morronese, non intimorite dalle papali pompe, confidenti gli si appresentavano alla mente, e v'infondevano le dol*cer*ze che non rentono i terreni onori. Sospirò allora più fortemente le solughe balze del Morrone, e gli trepidò il cuore per timore d'inferno, in cui poteva malamente capitare pe' danni che conosceva arrecare alla Chiesa per la sua pochezza. E in questo desiderio del passato, dolore del preserte e paura dell'avvenire, gli venne avviso spirituale da quel frate Jacopone da Todi, di cui direme appresso, il quale non ordinato, avvegnachè pio, nel proposito della perfezione evangelica, era dei frati di S. Francesco, prediletti da Celestino per la singo-Lare austerità della vita. Ammonivale il frate: Tenessesi in guardia; lui essere nel papato a terribile sperimento, che avrebbe fatto conoscere se vera o falsa era la sua santita; ha spettacolo aglioechi di tutti: e pensasse, la romana curia essere fornace, in cui è saggiato l'oro e si discerne dalla scoria; grande miseria perdere Dio per quella, lui aversi fatto porre sul collo un giogo, che poteva essere di presa a trascinarlo nell'eterna dannazione: finalmente schivasse le frodi e le cabale de' curtali e degli adulatori solumente intenti al loro pro. Guardassesi. 1

Non è a dire come è quanto costernassero l'anuno del santo verchio queste ammonizioni di Jacopone. La coscienza rimordevagli pel male andare delle cose; temeva la divina punizione; voleva gittar lungi quell'enorme fardello del pontificato, ma si sentiva come tutto preso ne' ceppi a volerlo fare. E tra i sospiri trasso queste parole dal profondo del cuore trangosciato: « Oh me misero! oh me tapino! Dicono aver io imperio sulle anime: e perchè non ho potesta salla mia, ed assicurarne la salute? E che è mai questo che fa il Signore? Mi ha forse locato tanto alto per



Lie I. Saton XV. — Vedi Bolland, Mais, I. V. p. 523.

trabocearmi più in basso ?.. Ascolto una querimonia, un lamentare intito giorno contro di me: veggo rotti e discordanții tra lora i cardinali... Che mi farò io?.. Non è miglior partito rompere le catene che mi tengono stretto a questo fatalissimo troto, lasciarlo a chi sappia sedervi, ed io raccogi ermi dopo tanta fortuna nel porto de la mia celletta? » Queste cose rasvolgendo nell animo, gli venne per caso a mano un certo libercolo che conteneva un compendinolo di canoni ecclesiastici, cui soleva ricorrere stando nell'eremo per consiglio, e svolgendone le pagine, gli avilà a cadere lo sguardo in ana, che recava, come un cherico potesse rinunciare a dignità o beneficio per grusta causa col consenso del suo superiore. Vi corse con tutta la mente, parendogli quel canonellato liberatore, ma il non trovare alcuno che gli fosses (periore, in man di cui avesse potuto rassegnare il papato, lo mise in una grave incertezza. Volle ascirne, Chiamò a consiglio colui che tra tutti i cardinali era riputatissimo per semo e dottrina, Benedetto Gaetani. Entrava costui la lost tra celletta, chiamato a sentenziare intorno ad un fatto, che era per recare dalla fronte di Celestino sulla sua la papole tiara. E udita la dimanda, con modi che celavano la interna contentezza, a rispose: peter lui rinunciare, ove fosse sufficiente ragione a farlo; qualche altro papa avere anche riminetato. Non manearga questa ragione ir spose il Santo. E non altro fu tra loro. Non si acchetò l'animo di Celestino a quell'avviso : chiamò a tro consignere : simile sentenza. E nemmen contento, interrogò alcuni altr. cardinali.

Non potettero queste consultazioni del Santo tenersi tanto celate, che non ne avessero odore quelli che certo non volevano la sua discosa dal papato. Erano questi i freschi monnei Celestini,





t - Hie tamen cantus mentem simulare... "Jacon S. Georo,, c. III.

It ld. ds.

che la Secares hi è ostirato a chiamar gerte rozza. Maravigliaricci itte di quella novità, e misero une strette assedio al Santo,
rappresentato sciu come, deposta la portra ale dignità, essi rimarrel bero se mo a molti insulti. la sua deletta con gregazione se
ne morrebbe nel nascere. Nè si tenrero e do alle parelle. Sollevarono a porteso tumulto la plebe di Napoli, account a questi inspeti, la quale con irriverente improtitutal ne, rotti gli usci del
papale palagio, si fece à la cella del Santo, e per bocca di alcuri
maggiorenti lo scongunto per Dio a tegliorsi dal pousiero della
rinuncia, che avrebbe privo tutto il reame di tanto onore. Celetino si appresento di preganti con acconce parole, che coprivano
la immobilità del suo proponimento.

Superata questa tempesta, il Santo venne di corto all'effetto del suoi desidere : e convocati i cardinali, loro unidmente spose la sua impotenza a reggere il piso del simmo pontificato, e richieschi pubblicamente di consiglio, Risposero i cardinali : maturasse que suo desiderio, schi vasse i mali consiglieri ; ordinasse pubbliche supplicazioni a supere il divino volere in fanto negozio.

Le supplicazioni pubbliche volute dai cardinali furono an opportuno argomento afferrato la Carlo a porre un n'ioppo alla
repenti a discesa di Celestino Egli chiamò a parte di quel che
fece il clero di Napoli; il quale, se non reguardava Celestino con
la mente di Carlo, pare come papa regincolo e santo amazalo e
riveri alo. Adunque ordatò una processione, in cui allineò tutti i
preti e i frati, è con questi quanti vescovi pete raccorre, è ghi
avvio al castello che ab tava Celestino. Fra Tolomeo da Lucca,
che v'intervenne, non dice che vi fosse alcun cardinale. Com
furono questi preganti giunti a piè del palagio, secondo l'uso,
commenarono ad alta voce a richiedere Celestino della papale





I discount to themes, life by a fit-

benedizione: il quale, a non fare irriverenza alla sacra cerimonia, feresi con tre vescovi ad una finestra, e dettela. Allora un vescovo messaggio del re pregodi ascolto il papa; e come fu fatto silenzio, con voce alta che fu udita da tutti i procedenti, gridò Non volesse riaunciare; lui essere gloria del reame. Uno degli anzidetti tre vescovi rispose dall'alto pel papa: Quetassersi; non rinunciare, ote non apparisse argomento nemico alla sua coscienza, che lo cer fortasse a farlo. Fu contento il regio messo; ed in segno di allegrezza, con ismisurato elamore incominciò a cantare il Te Deum, e ricondusse nel duomo l'allegra processione.

Ma Celestino, impaurito di perder l'anima pel papato, e vedendosi sgomberata la via pe' consigli del Gaetani e degli a tri, non si fece vincere në dalla processione në dalle grida che gli mandò il re per bocca del vescovo. Per circa otto giorni gon fece più verbo di rinuncia, per addormire gli animi e non essere molestato. Nel qual tempo, fattosi venire di nuovo innanzi il Gaetaro, tolse da lui la istruzione di que lo che aveya a fare, volendo venire all'atto della rinuncia, affinchè non le mancasse forma canonica, e fecegli compilare la scritta del gran rifiuto." Ciò preparato, nel decimoterzo di di decembre sacro a S. Lucia, convocò in concistoro i cardinali. E rivestito della cappa rossa e di tutti gli orramenti che usava il papa nelle solenni cerimonie, entrò Celestino nell'adunanza è si assise. Recava sotto la cappa la scritta della rinuncia. Sapevano i cardinali di questa, ma non sapevano del quando. Comandato che si tenessero muti e non osassero rompergli la parola, svolse e a chiara voce lesse la famosa scrittura — « lo Celestino, mosso per legittime ragioni, vale a dire per causa di umiltà, di perfetta vita e di preservazione di co-



Prot. Ltc. Hist. Evd., c. 32.

ANOMY, Vit. S. Coll. MS, Vittle, Arm. XL.

scienza, per fievo ezza del corpo, difetto di scienza, tristizia del popolo, ed a ricuperare la pace e le consolazioni dell'antico vivere, con tutto l'animo e liberamente un dismetto dal portificato, ed espressamente fo rinuncia del seggio, della dignita, del peso e dell'onore, dando da questo istante piena e libera facoltà alla congregazione de cardmali di scegliere e provvedere, ma solo per via canomez, di amovo pastore alla universale Cinesa. » — A queste parole tutti i cardinali non potettero tenersi dal pianto, anctteado negli animi ur a forte pietà la grande umiltà del Santo. E per tutt., come il più antico de'diaconi, il cardinale Matteo degli Grsini gl'indir zzò preghiera, che con ispeciale costituzio ie definisse. potere un papa, ranunciare al papate, e potere i cardinali accettarne la rimuncia. Egli concessolo; e lo stesso Orsini dettolla; leggesi tuttavia nel sesto de decretali. Ciò fatto, si dispogliò Colestmo alla lero presenza delle papali msegne rivesti la irsuta veste del Morrone, e se ne usci dal coneistoro, accompagnandolo i eardmah, che con molte lagrane gh raccomandarono la Chiesa priva di pastore."

Cos) papa Celesti ic Y, dopo cinque mesi e neve giorni di pordificato discese dalla papale Sedia, non precipitato, non ispinto, non inga mato, e meno dal Caetani, ma segnito da svariati giudizi coi quali gli nomini vollero, o secondo o contro ragione, sfrei atamente giudicare l'uomo del gran rifinto Alemi informarono la grandezza di quell atto, dan logli del vile, e tra questi l'ir iso Alignieri, \*



HALL SERVE

<sup>\*</sup> J. von. S. Groce. " Plt moraelies qui papa fuit. ...

<sup>\*</sup> Por les non sons leggs utilla reported on an anglio anarches del commentator de la Partia Cammed a, ardit anente un son gittato alla parte di coloro, che dred mo apparentato a S. Pier Celestano qual verso — E fece per vi tato, i gran viluro — e percolorato tra coloro — Che visser senza influente e senza io de la Secultatio del Secultat, e redente ferirse con quel verso lisan o Diorbylano (vire nottavevano punto ne pece a fare con le ceso che oce gavano la mento e gonflavano il cuore del poeta) rolesso contradirm, io daro a lui ogna regione, ma mon la ma, che mi confertusa epedere, artimenti.

il quale nell'uscata di Celestino dal pontaficato arrabbiatamente piangeva l'entrata dell'abornito Bomfazio. Ma come non entrava loro in testa la possibilità di tanto rifiuto nata solo da vilta del riflutante, dovettero o per congettura o per mala interpretaziono di circostanze, o per preconcepita sentenza intorno all'indole di Benedetto Guetani, derivarla anche dagli astifizi di costin. Ed. avverta il lettore, come la storia di questi art.fizi cominci dopo l'esaltazione al papato; di guisa che non sarebbe stata alcuna notizia di questi artifizi impellenti la santa semplicità di Celestino alla rinuncia, se il Gaetani non fesse divenuto papa. Altrilo levarono a cielo, come un fatto di angelo e non di uomo, riputando non essere i figli di Adamo di tempra tanto spirituale, da gritarsi dietro le infule di S. Pietro per tamore di peccato; e tra questi il temperato Petrarca <sup>1</sup> Ma quello ch'è veramente giudizio, s. ò quello ch'emanò Clemente V nella bolla con cui inalizò agli onori dell'altare Pietro Celestino. Dice di lui: « Uomo di stupenda semplicità, ed imperito de' negozi che toccavano il reggimento della universale Chiesa (come colui che dalla puerizia fino a vecchiezza non aveva applicato l'animo nelle cose di quaggiù, ma nelle divine), rivolgendo in sè stesso prudentemente l'occhio della intima attenzione sua. L'beramente ed in tutto cesse agli onori ed ai pesi del papato, perchè all'aniversa Chiesa non derivasse pericolo di sorte dal suo reggimento; e perche, schivate le turbanti cure di Marta, potesse starsene con Mana ar piedi di Gesù nella pace della contemplazione. \* »

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De rete notit., I.o. 2. sect. 3. c. 18. p. 266, tom 1. Edit : Basiless per Sebust Henricpetri 1 (20).

<sup>\*</sup> Duba Canona, S. Petri Cal.

## CAPITOLO V.

Qua, mente consissoro i cardinali el trori. Il uncimi electo papa. Delle induvoci interno a nesta elezione i Prime provi desse di Sonifazio che interlodario gli esolal del sim postatento. Il Rema. Un avvertenza. Ceranonie nella inecromizione di impero papa. Fuendo e di Bonifazio. — Epistola al es Filappo il Bello.

Scorsi i dieci di dalla rinuncia di Celestino, i cardinali, secondo la confermata costituzione di papa Gregorio, si chiusero in conclave. Era 10 ventidue: ben otto francesi; Ugo di Billom vescovo di Ostia, Berardo de Got, Simone di Beaužieu, Giovarm Lemoine, Guglielmo Ferrier, Niccolò Novancourt, Roberto già abate di Citeaux e Simone stato monaco di Cluny, Tolto Ugogli altri tutte creature di Celestino, e perciò volute da Carlo di Napoli, Tommaso da Teramo e Pietro d'Aquala erano monaci Celestra: Landolfo Brancaccio e Guglierno Longo, stato carcelhere del re, e Giova mi Gaetani graniore, anche creature di Carlo. Di questi se togliamo il Gaetani, che dovera per ragion del sangue favorire la elezione dello zio, gli altri al certo non poteva io desiderarlo gran fatto. Quella chiamata del Gaetani a consiglio dal Santo, il pesò che dovette averè la sua sentenza, perchè giputato dotto, sull'aruno di liu, doveva chindere l'animo degli affezionati a Celestino ad ogni pensiero di crear papa Benedetto. Al contrario gh altri cardinali, cioè Gerardo da Parma, Giovanni Boccamazza, Matteo d'Acquasparta dell'Umbria, Pietro Peregresso da Milano, Matteo Resso degli Orsini, Jacopo della Colorna, Napoleone Orsini, Pietro della Colonna, tutti italiani, e cinque d'aquesti romant, come oltremodo delenti del troppo grande

L L , 2,7

pumero di francesi intromessi nel loro col egio, e di quel pericoloso traslocamento della papale Sedia in Napoli, dovevano certo favorire la elezione in pontefice di un loro collega, che almeno italiano fosse, e di tali nervi, da togliersi d'innanzi l'impronto Zoppo, e difilato andarsene a porre la corto in Roma.

Carlo non era cardinale, ma sotto Celestino aveva anche creato i cardinali, e perciò se non doveva aver parte di sorte nella elezione del pontefice, poteva avere, ed aveva in effetto qualche des demo verso persona che gli andasse a talento. Fecero vedere poi i re francesi quanto fosse dolce tenere in casa propria, dico in Avignone, il romano pontefice; ma Carlo lo Zoppo avevalo iunanzi sperimentato; e perciò verso qual cardinale si sentisse inchinare nel fatto della elezione non mi domandi il lettore: s'intende verso qualcho francese. Italiano non volevalo, meno romano, cui oltre allo scapito della libertà e del decoro che derivava alla papale Sedia da quello esulare in casa di principe, pungeva l'amor del paese proprio privo di tanto onore. Di più, in que tempi averpapa di tempera maschia non era il più cocepte desiderio che potesso venire in cuore ad un incoronato. Laonde lo Stefaneschi, che era in que' di nella papale curia e vedeva, ci fa sapere, che Carlo nudrisse dentro una speranza, che poi per misericordia di Dio rimase in erba. Cui poi il regio suffragio, non so: e il conghietturare sarebbe un poetare.

Con queste menti i ventidue cardinali si chiusero a conclave nel regio castello, minacciati nella loro libertà, essendovisi intruso anche Carlo. Ognuno recava la sua mente, ma a tutti sovrastava una forza derivata dalle condizioni in cui trovavasi la Chiesa dopo il breve governo di Celestino, la quale spingevali a qualche cosa che non toccava le persone ma la Chiesa stessa di



Pean, Loc., Hist, Eccl. e 34.

lies I was mistern and the appearance problem fields congregazo m elettrici di un regiodos sommos re robb, tutti assorti nelle miserie umare che si possono manifestare in quella mamera di eserventi, non vocilioro relegar in arumo, che in mezzo a fanta umanita signoreggi la virta di Dio. Chi studi delle part, edi ogni altra finterfezione pur anche appalesarsi in quelli, io nicessando i card nali di essere momini, perche stretti in conclave; ma il finale effetto è tutto quanto di Dio, che anche a bene usu questa. nmana natura, miserabile quale è sempre. Ad inque ove fossero stati sperperatissimi di anuno 23 elettori per peculiari studi un fatto doves ali incontanente un re, daco la ringozia de Celestino, onde era mestieri crear papa un nomo che avesse potuto tenerfronte ada possibile minaccia di uno scisma, e poderosamente prepdere subito le mosse per la città, che sela è sede del papale. apperio. Anzi, guardando al poclassimo tempo che stettero a conclave, è a dare, gia prima di entrarvi aver fermate le menti sul Gaetani. Il congregarsi non servi ad altro che a manifestarle: mpercechie scorso appena un di dalla chiusara, sagrificato e fatte le consuete supplicazioni per esuberanza di suffragi fu eletto a pontefice sommo Benedetto Gaetani allora cardinale presbitero del titolo del santi Salvestro e Martino."

Leggen lo chiaro in Giovanni Villani <sup>1</sup> come il Gaetani ad inverecondi artifizi ponesse opera a piegare in suo favore re Carlo,



Jan a S. Georges, Do Dart Honday I b. L.

<sup>\*</sup> that S.R. I t 13 p. 347 lib. S. c. 6. Nel dette anno 1294 Messer Benedette tract inhometriale, havendo per suo sermo e sagarita apprato, che papa Celestino la seva rifiutato il papato, come nel passato capitole haveno fatta menzione, seguì la sua impresa, è tanto sopore co card anli, e coi procescio del re Carlo, il quale havena l'amistà di molti cord nelli, e apezialmente di XII most eletti per papa Celestino, et stando celli se lla detta terra, una sera di nette scoto-ciutamente con poca comparana ana cumuna altra Corlo, è descli ce Carlo, il teo papa Celestino t'ha voluto et potuto » curre, in a son ha seputa condesse tu nopo di co tu il amica cardina il cho in

e ne ottenesse infatti aiuto per afferrare le sospirate chi vi, maraviglierà ch. mi legge del come sia proceduto il mao racconto. Ma è a pensare, che oggi, la Dio mercè, siamo in tempi che le ragioni sono francate dalla prepotenza degli altrui giudizi, e vanno più libere e meglio scorte alla ricerca del vero. Moltissimi copiatori del Villani e dell'Alighieri lordarono del peccato di simonia il Gaetani

Il Villam trasse in Roma nell'anno del giubileo, cioè sci anni dopo la elezione di Bonifazio, ed in quell'anno pose mano alle sue storie. Egli non vide i fatti che anvennero della rinuncia di Celestino e della esaltazione del Gaetani. Adung le raccolse la notizia di que'fatti tale quale correva per la bocca di molti. Noi, viventi in secolo più incivilito, sappiamo a pruova come e quanto i grandi avvenimenti ancor freschi e non maturi per la storit siano guasti e nella essenza e nelle circostanze, massime se le umane passioni vi si riscaldino sopra. Ora immagini nel rozzo secolo XIII quante opinioni, prepotenti pel difetto della stampa e delle comunicazioni de' popoli, proterve per accesissimi sdegni di fazioni, di famighe e di re, siansi disputato il dominio della rmuncia di Celestino e della elezione in pontefice del Gaetam! Quando il Vallani versava in Roma, bollivano le ire dei Colonnesi; e costoro appunto in quel tempo sparsero i famosi libelli intorno alla invalida elezione del Gaetani per la invalida rinuncia di Celestino V. Chi conosce il romano popolo di que'tempa, e



sis eletto papa, in saprò, et vorrò, et potsò, pomnettondeli per sua fiele, e saramento di metterri tutto il podero della Chiesa. Allora lo refidandosi in lui li promisse, et ordina ebo p' sual. XII cardinali li descoiso la loro boel, et ossando alla obsettono Nesser Nattheo Rosso, et Nesser Jacopo della Colonna, che erano capi della sette de cardinali, si s'accorsono di riò et incontanento li diedeno le loro boel, et il pirmo fu Messer Mattheo, et la questo modo fu eletto papa nella citta di Napoli, in vigilia della Nativita di Crista del detto anno...

massime sotto un pontefice nerboruto come era Bonifazio, intenderà bene come fosse stato ghiotto ad apprendere e su itto a propagare le male voca.

Tutti concordano aver avuto il Gaetani ammo tanto nobile edalto, che quasi trapassando il confine della virtù, disordinasse ua orgoglio anzi che no; nel conclave di Peragia averlo severamente adoperato contro Carlo, ed appresso non essersi più a, cordati questi due per la rimucia di Celestino, avendo il Gaetini. sgomberata la via a far discendere colui dalla papale Sedia, Carlo impedito la repentina discesa. Niuno che abbia fior di senno potra credere che al tempo dell'anzidetta processione, narrata da Tolomeo Lucchese ed ordinata da Carlo, tempo in cui quei ducpiù fortemente si artavano, avesse potuto l'uno impromettere la teara, l'altro piegar la cervice innanzi allo Zoppo e promettere favori. Ne Carlo era si balordo da amare più il Jaetani con le sue promesse, che Celestino con la sua fruttuosa innoceaza, nè sì folle, da trattar ad un tempo col Gactam della sua esaltazione al papato, ed impedire la discesa di Celestino. Se duaque prima della combattuta rinuncia, e nel tempo che combattevasi, non potette venire il Gaetan, ai vergognosi accordi col re, quando potremonoi trovarli abboccuntisi e mercanteggiare il luogo del Figliuol de Dia? Forse quando fu visto d papa tramutato de auovo m eremita, e Carlo fallito ne suoi sforzi? Concedo la ragione del tempo, non quella delle persone. Imperocchè, sebbene corressero diecigiorni dalla rinuncia di Celestino fino alla chiusura de' cardinali in conclave, tempo opportuno ai tenebrosi colloqui del Gaetani can Carlo, non trovo come questi due personaggi, grossi e minacciosi che erano per la combattuta dipartita di Celestino, vemissero ad amichevoli trattati tanto repentin.. Intendo che l'ambizione di entrambi avrebbe abbonacciati in un subito, gli animi iracondi, a conseguire scambievoli utilità; ma appunto queste ci





addimestrano impossibile il disenesto accordo, non essendo eguali le utilità agli occhi di Carlo e del Gaetam.

Stando al racconto del Villani, dobbiam dire che il Gactani di notte tempo si accostasse a Carlo e promettessegli favoroggiarlo più di quello che fatto aveva Celestizo, se gli avesse dato ci spalla a salure il vuoto seggio, e che Carlo con allegro animo si accordasse con lui. Certo e anteriore beneficio prometteva Carlo. il papato; posteriore ed incerto il Gaetani, il volerlo favorire: assai ineguali promesse. E poi in the il favore? Frate Alfonso Ciacconio, 1 senza che glielo avesse detto il Villani, afferma che fosse nella ricuperazione della Steilia. Ma il ricuperar la Sigilia. non sarebbe stato singolar beneficio. Tutti gli antecessori nel papato avevano messa ogni opera a toglierla ad Aragona e porla in baha di Carlo, perchè questo volevano le ragioni della Chiesa. personificate da la casa di Angiò, ed a questo avrebbero inteso, come avvenae, gli sforzi del Gaetani divenendo papa anche senza prometterlo allo Zoppo. Aduaque molto promettera Carlo, poco e nulla il Gaetani. Aggiugn.: quel Gaetan, prestantissimo tratutti i cardinali per senno e dottrina, signor della curia, che non piegò il collo innanzi alla fama che lo riputò intruso nel papato per odio di setta e per le male arti colonnesi e francesi; che non piegollo in faccia al terribile ed imbestiato Filippo .h Bello; che non piegollo in Anagni innanzi ai pugnali di Sciarra. e dello scherano francese Nogaretto, piegollo innanzi allo Zoppo, che aveva testè umiliato per la rinuncia di Celestino?

E se anche avesse patito dall'Immoderata ambizione tanta evirazione di spiriti, chi crederà che l'astutissimo Carlo si addormisse in braccio alle promesse del Gaetani, che pur dicono essere stato e tenuto callidissimo uomo? Chi crederà che Carlo, con un



J. Vibra Poul. Ross.

T - BOZOPAZIO WILL

collecto di cardinali francesi doculissimi per comunanza di patria, volendosi forn are un papa tutto cosa sua, s'inchinasse al Gaetam emmentemente romano, e di cui aveva assaporata la mente? Diremo forse che il senno e la perizia ne' negozi del Gaetani li namorasse Carlo di lui e lo recasse in certezza di favori più grandi di quelli conseguiti dalla pochezza di Celestino? Ma in tal con siglio non poteva venir Carlo, non ignorando, che l'ambia one rendevagli amico e promettitore il Caetani, e che, appagata quella, sarebbe tornato nello stato primiero, ed anche più severo quasi per vergogna della prostituita magnan inità sua: ed allora i, senno o la perizia sarebbero state armi più acute a ferirlo

In questo ragionare non sarei venuto, ove tutti gli scritturi testimom di veduta, o almeno alcum di costoro, avessero contate le male arti del Gactani a divenir papa, ma narrandole solo scrittori lontani, come il Villani, o adirati, come l'Alighieri, ho colluto spendere queste parole meno per amor di Bonifazio VIII che della verità. Infatti Tolomeo da Lucca, che era in Napoli quando avvenne la elezione lel Gactani, nulla dice di pratiche simomache. Lacapo Stefaneschi, cardinale di S. Giorgio in Velabro, che non solamente era in Napoli in que'tempi, ma anche nella stessa curia papale, essendo stato creato da Celestimo ca nonico di S. Pietro e uditore di Rota, Lace degli accordi con Carlo. Che se vogliamo credere che costui per amore verso il





Post cossionem auf en ad mode un tempus parta forman decreta ad electionem alterius proced art, procente rego Carolo Nampoli, et in vigilia Nativitatic Dem mess in Dominum Benedictum Geytaul vota sen dirigunt, et in summum post freem assausanti et Bomfacius VIII cocatus est. "Hist. Ecol. s. 31. — "Dictus Canostimus l'apatu, crebit, et sun resignatio a cardinalibus accoptatur. Ture ad observour procedunt, et humbran Benedictum el gant, veratusque est Bomfacius a ferra, et huc rotum Neupoli est factum el presento reges "— Proc. Luca, Assaules, 4-1 an. 1211. S. R. I., tom XI. p. 1200, 120.

<sup>\*</sup> Toda Camberga, Store de Corston, t. 2.

Gaetani, da cui fu poi crento cardinale, tacesse della sua simonia, debbiamo ammettere che, se questa fosse stata, egh nen avrebbe dovuto toccar la persona di Carlo, come fallito nelle sue speranze, ma tacitamente tirare innanzi il racconto, saltando a piè par, i notturni colloqui. Toccar Carlo era un chiamat innanzi il Gaetan: e il pungere arditamente Carlo è argomento che non aveva a temere pel Gactani. Al contrario lo Stefaneschi, senza artifizio di parole e alla ricisa, narra che, creato papa il Gaetani. Carlo si vide innanzi cadere morte le sue speranze per misericordia di Dio, ed aggiunge un avviso a non violare la liberta della madre Chiesa nella scelta del suo sposo: segno che Carlo era presente per istornare i suffragi dal Gaetani. L' Dunque lungi dall'essere venuti a patti tra loro, l'eletto ed il re erano in guerra, e questi voleva papa ben altro cardinale che il Gaetani. Così agliargomenta della critica fondata sui fatti anteriori, sulle c.rcostar ze del tempo, sull'indole de personaggi, aggiunto il testimonio dei presenti, jo non so quanta forza de yerità avanzi al racconto del Villani, ed alle poetiche fantasie dell'Alighieri. Finalmente, ad ultima confermazione del detto: nel famoso libello compilato dai





<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> JACOB. S. GROB. De Coron. Bornef., lib. 1, cap. 1, 2.

furenti Colonnesi, con cui si sforzarono addimostrare l'invalida elezione del Gaetani, non troviamo il peccato della simonia, ma bensi la invalida abdicazione di Celestmo porsi a fondamento de la sua intrusione al papato. I Colonna allora sapevano quel che si facessero; è non avrebbero ignorati, come presenti al con, lave, se veri, gli artifizi simoniaci del Gaetani. Il solo peccato di simonia bastava a strappar dalle mani di Bonifazio le mal compre Chiavi di S. Pietro.<sup>1</sup>

Rimettiamoci in via. Come il Gaetani vides, eletto al sommo pontriicato, si senti l'anuna oppressa dalla grandezza dell'ufficio, e non potè tenersi dal piangerne. Eghi, vecchio nella romana corte, sapeva cosa fosse un poutefice sommo; conosceva i tempi, e non ignorava come sanguinosamente rodessero le cure sotto la porpora. Piegò il rollo al peso che i Cieli gl'imponevano, e tolse il nome di Bonifazio, ottavo papa a portarlo. E perchè quasi presentiva un proceiloso avvenire incalzarlo, a significare l'intenzione dell'animo suo a Dio, perchè lo voiusso subito nintando, tolse, come era l'uso de pontefici, a motto del suo suggello queste parole del salmo: Deus, on adautorium menim intende. \*

Levato sull'altissimo Seggio, gli comparve assai lacera e conquassata la Chiesa pel fiacco reggimento di Celestino, o, meglio, per le frodi di coloro, che abusando della sua imperizia, l'ave-



I Rinvento nel a l'abiliteca Vationna, un MS della Urbinate seguato n' 1975 che ha par titolo Vita, costumo, successo de pontificato di papa Bou fazio VIII — L'autore anomino dice nel processo de pontificato di papa Bou fazio VIII — L'autore anomino dice nel processo de pai essenziale nella vita di Bousfacio VIII sara quello che be ricavato di moitto neltato, che ho ritavato nell'indice di Palazzo e da un libro antico del 1256 e del 1973. — Le dette noticie fauno assui a proposto di questo storia. Marrande l'autore l'esultazione al papato di Bousfazio, lunga dall'accennare ad opera o favore messovi da Carlo, dice chiaro, che questi noi volvia papa, glacché il re di Napoli connecendolo per nomo capato, avoro, cel nosse e tradatore (benek) fome datto ed sita e maneggare il propoto) non la tube mai somunire. Lo scritture e afranto maldi conte di Bousfazio.

<sup>\*</sup> Carcon, Little Post

vano oscenamente vendemmiata; ed avevano fatto aprire il seno a, santo eremita ad ogni maniera d, concessiom. De' mali che n erano derivati alla Chiesa toccò Bonifazio in un discorso che tenne ai cardinali; ed a rimediarvi, rivocò tutte le grazie e le concessioni fatte dal suo antecessore, seccome avverte Jacopo della Voragine,' non nella pienezza della potestà, ma nella pienezza della semplicità. La qual provvidenza parve a Giordano \* effetto di animo baldo e sprezzatore; ma guardando a quelle holle fabbricate, che non avevano del papale altro che il nome, ignorate dallo stesso Celestino, non se perchè non debba derivarsi prù da anima sollecito del bene della Chiesa, che da plebeo vizio di puerile superbia. Al certo questa fu la prima provvidenza che rivelò la tempera fortissima dell'azimo del nuovo papa. \* In sul primo sahre al Seggio papale spargere lo scontento in tanta gente une si godevano i favori di Celestino, e di cui si vedeva priva ad un tratto, fu solenne argomento del fortissimo proponimento di Bomfazio della osservanza della giustizia appetto di qualunque ostacolo Ed è a dire che ai buoni monaci Celestini riveriti dal popolo come santi, querelantisi per la rinuncia del loro capo, alla folla di que' tristi curiali che non avevano altro a fare, piangenti i beati tempi di Celestino, si accostassero a crescere il lamento



<sup>\*</sup> Chean, Genu. S. R. I. & IX

<sup>&</sup>quot;Jane. MS. Vatic. 2960. — Sed ex hoc factus est fastesus et arrogans, omnjum contemptivus" unde factus Pontifex prodecessorum scorum Nicolai et Collectini gratus zevocavit " — (Rax. 1294. 23.) — Le Stefaneschi non parla di Nicolò no era ragione di rivocare le sue concessioni.

<sup>\*</sup> Ad perpetuam rei memoriam. Colestinus Papa V seductas instantia et ambitione plurimorum, concomit variamitum digna et incodinate et insolite. Quaproptor lipse recognoscens summ insufficientiam et periculum pati en hos universam Ecclesiam, renuntiavit Papatul ; et humiliter postulavit, et voluit, ut que per paum improvida facta fuerunt, futurus ojes successor provida revocaret. Et postquam futurus et apicem Apostolatus assumpti, pobis, dum adduc essemas Neapoli, preces ludit, revocare que iges focerat connemus... "— Regestrum Bons/, MS, Vat. an I n. 75

e gli odi contro Bonifazio tutti i repentinamente spogliati dei benefizi e di altri favori tanto malamente acquistati Vegga dunque il lettore che in sul primo appresentarsi di Bonifazio al mondo pontefice sommo, neppur godette di quella indulgenza di universale giudizio, che suole accompagnare i principi ai auovi reggimenti. Ma gli odi e le vendette rabbiosamente gli si avventarono contro, intorbidarono gli esordi del suo pontificato, e preoccupando le menti, le resero tarde alla credenza dei bene che operò, corrive al malignare.

Appena pubblicato papa, Bonifazio, quantunque molto procedato negli anni, e nel cuor dell'inverno, non pati più lunga lontananza dal romano Seggio conoscendo a pruova quanta scaturigine di calamità fosse per la Chiesa il peregrinare di un pontefice, e di quali ceppi s'incatenasse quella ne' suoi capi, devotamente incarcerati nelle reggie de' laici. El rotti gl'indugi, peiche el beesortati i Napoletani a tenersi fedeli e Carlo a benigno reggimento dei popoli affaticati e rotti dalle guerre, mosso di Napoli. Giunto in Capua, prese la volta di S. Germano, e venne a visitari la badia di Monte Cassino, che forse ancora era in iscompiglio per le sforzate riforme de' Celestini: e tenendo la via di Ceprano, discese nella fertile valle di Anagni. Tutta la città che gli era patria, e per riverenza al pontefice e per amore domestico, gli usci incontro. Nobili compagnie di cavalieri, molto popolo, recando palme nelle mani e carolando a festa, gli fecero splendide onoranze. Tra gl'incontranti era un gran numero di romani patrizi, che vennero deputati ad offerirgli la dignità senatoria. La quale offerta riscaldandogli ognor più il desiderio di Roma, non si fe' rattenere dalle dolcezze domestiche, e continuò sua via. Avverte lo Stefaneschi che nè gl'invernali rigori, nè le fatiche del cammino gli davano molestia, avendo l'ammo beato per la



ricuperata libertà. 1 Apparve alla per fine la città eterna che nella deserta plaga immensamente giace, ed è muta. Eran circa tre anni che la città era vedova del pontefice: lo starne priva era un perdere quell'anima che le dava la vita, da che lo spirito dominatore de' Cesari l'aveva lasciata come corpo morto, sepolto sotto le rovine della sua grandezza. Per la qual cosa l'appressar di Bonifazio commosse ad incredibile allegrezza tutta Roma; e furono le accoglienze una splendida festa, per le milizie e la cheresta ascite fuori ad incontratto con ogni maniera di nomposi ufber. Trasse in sul primo arrivare Bonifazio alla Basilica Lateranense ad orare; poi sa raccolse nel vaticano palagio, \* Cost abbiana not condetto in Roma questo pontefire, sgomberandogli la via del brutto peccato di simonia, lasciando dietro gli anzidetti suoi nemici attoniti dell'ammirabile suo in alzamento alla papale Sedia; ma presti a prorompere e collegarei con quei nemici che vennero dopo, impotenti a enaturare la verità, ma troppo potenti, per ragion de' tempi, a conturbare la storia, augusta m matratrice di quella.

Voiendo alquanto tritamente narrare delle cerimonie e delle vesti che usavano i papi nella solenne loro incoronazione ai tempi da cui è discorso, è mestieri che lo esca innanzi con una avvertenza a qualche pensamento di chi mi legge, il quale può nascere dal vedere il successore del pescatore incoronato meglio che imperadore, tutto luce di oro e di gemme, ed inchinato dai re. Nel quale avvertimento non ispenderei parole, se non sapessi come e quanto conturbino l'animo di qualcuno questa ricchezza e splendore di onoranze nel vicario di Colui che non aveva ove posare il capo.

JACOB. S. DECRG., De Coren, Bonef. VIII. 1 b. 1, c. 2,

<sup>&</sup>quot; Nec labor suit algor . . . gravaro

Tanta quies anamis, libertus redd/ta cam sit ...

Jacob. S. Georg., ib.

Quando Cristo venne a ribadire nel capo agli nomini la legge di autura, ed a bandire l'altra più perfetta del Yangelo, le porte dell'inferno incominciarono una guerra contro la Chiesa, che durerà quanto il mondo, e frutterà a questa perpetui trionfi. I Cesari di Roma ne furono ministri e satelliti; e nel loro efferatissimo talento non furono pochi i roghi ed i patiboli che affaticarono per ischiantare la Chiesa di Cristo; la quale perseguitata e non vinta. tra le tenebre delle catacombe e ne' deserti, alimentava i fedeli col pane della parola di Dio, e additava loro il cielo con gli argomeati di povero culto esteriore. E ciò bastava per uomini usciti di fresco dalla scuola degli Apostoli, e poco abbisognanti di sensibili aiuti a tenere alto lo spirito. E quelle povere lane che indossavano Lino, Cleto e Sotero, bastavano alla dignità pontificule, perchè non ancora suonava l'ora, in che la Chiesa rinvigorita del sangue de' martiri, doveva tutta rimutar la civil compagnia, ed indirizzarla non solo al novissimo scopo del cielo, ma anche all'altro di umana prosperità per la conservazione dell'ordine. Il fatto ha provato che tale sia stato e debba essere il doppio ufficio della Chiesa. Chetate le ire cesaree, inflevolita la virtà de' primi cristiani, e incominciando a poco a poco a prevalere il corpo su lo spirito, la Chiesa accrebbe gli argomenti dello esterno culto. essendo più presente il bisogno di parlare e persuadere ai soverchianti sensi. Si levarono chiese, si arricchirono, ad alimento del culto; e la Chiesa, nell'esteriore splendore delle sue forme, rese immagine di quella trionfante, sotto i piedi della quale tacciono le tempeste della terra. Perciò le rozze lane de' prumi pontefici. at tramutarono ne' successori in seriche stoffe, che non vestivano gli omeri del vicario del Figliuolo dell'uomo, ma quelli del vicario di Cristo trionfatore della morte.

La religione, stata fino a quel tempo rinchiusa nel santuario, quasi a maturare nei divini colloqui l'opera dell'umano incivi-

lumento, processe all'aperto come regina ai civil conquisti, traendosi appresso vinta ed aggiogata l'anarchia e la tirannide, e miprimendo sulla fronte dei successori di Augusto il segno della Croce, Perciò quando si mise a capo de' popoli con in mano il gonfalone della Croce, quant, principi ed imperadori incontrò per via, anzichè contrastare a quel glorioso procedere a vero inciviimento, stupefatti, ma riverenti, piegarono il ginocchio; e insieme col popolo formarono una sola famiglia, come una era la insegna che santificava ogni imperio e suggezione. Ecco perchè i papi ad un tratto si videro trabalzati dal fondo delle catacombe a cima di trono, che ha per isgabello i troni degli imperadora; ed ecco perchè, dovendo nella potestà loro dare esterior forma e sustanza alla religione, divenuta donna del mondo, e splendente per esterni argomenti del culto, dovettero cingere coro ia, vestar porpora, ed ingemmarsi la persona. E per queste fulgidissime insegne di universale imperio, i popoli si accostumarono a riverire nel papa non solo il vicario di Cristo, ma anche il conservatoro e propugnatore della civile giustizia; e la voce pontificale fu tanto poderosa, da farsi sentire ai confini del mondo: -- State in senno, o voi che giudicate la terra.

Era il di quinto di gennaio, domenica. Al rompere del giorno moveva Bonifazio con tutto il collegio de' cardinali, de' vescovi e di tutto il clero alla basilica vaticana alle solenni cerimome della consecrazione e della incoronazione papale. Entrata la basilica, e deposte le vesti che aveva, indossò bianchiesimo camice, che per cintura gli si stringeva ai lombi; la stola, una dalmatica con maniche, quale usano i diaconi, tutta di porpora, ed una cappa o piviale di lungo strascino, che raccoglievano ai fianchi due interi, e gli fermava al petto un bel getto d'oro con in mezzo stupendo carbonchio tutto incoronato di gemme. Acconclossi in capo una mitera bicoranta ed ingeminata, significante la vecchia e



la nuova legge, la quale di qua e di là sugli omeri mandavagli le sante infule: copri le mani de'guanti o chiroteche, ed un anello d. inestimabile pregro pose al dito. Così circondato dai cardinali e dai vescori tutti con bianche vestimenta, si ordinò dall'archidiacono la processione, che condusse all'altare di S. Pietro il papa: il quale, gravemente procedendo, faceva un continuo benedire con la mano. E giunto al coro, tre preti cardinali lo incontrarono, lo rivestirono della pianeta e gli baciarono il petto con grande riverenza, accolti da lui a quel segno di pace. Poi messesi a sedere su quel seggio, che è detto faldastorio, tra l'altare ed il papale trono, gli si fecero innanzi i vescovi suburbani, di Albano, di Porto e di Ostia, che dissere successive pregniere piene veramente dello spirito di Dio, e che perciò io voglio qui recare in volgare. Prime l'Albanense: . O Dio, che non hai a vile trovarti là dove con devota mente ser invocato, ti pregluamo ascolture le nostre invocazioni, ed infondi dovizia di soprane benedizioni in questo tao servo Bomfazio, cui all'altezza apostolica ha scelto il comune suffragio della tua plebe, perchè egli conosca avere attinta questa cima di digintà per tuo favore. » Dappoi orò il vescovo Portuense: - « Rispondi, onnipotente Iddio, con gli effetti della consueta pietà tua alle nostre supplicazioni, e mempi della grazia del Santo Spirito questo tuo servo Bonifizio, perche colui che pel ministero della nostra servità è costituito capo delle Chiese, venga corroborato dei nervi della tua virtu. » E finalmente quello d'Ostia: - « O Dio, che hai voluto, che tra gli altri apostoli il tuo apostolo Pietro ottenesse primato, e gli addossasti la mole dell'universo cristianesimo, ti preghiamo volgerti propizio a questo tuo servo Bonifazio, che innalzato da umile seggio contro suo talento, sublimiamo al trono del principe degli apostoli; perchè come egli aggrandisce per incremento di tanta dignità, così egli tesoreggi per merito di virtù, affinchè.

te soccorrente, degnamente porti il peso dell'universa Chiesa, e da te, i he sei beatitudine ai tuoi, s'abbia il meritato guider-done. »

Processe Bonifazio con grande solemnita di modi all'altare di S. Pietro, tutto di marmo scolpito, ai lati del quale assorgevano quattro colonne di porfido, e gli reggevano sopra un cielo d'argento, unmerito dal tempo, a prezioso coverchio delle ossa degli apostoli che vi guecevano sotto.

Trovo, seguendo il Pagi, e che come Bomfazio giunso allattare li S Pietro, prima di essere consecrato (perchè non era fescovo), abbia fatto quella professione di fede, la quale è tra le aggiunite di Agostino Olamo al Unaccono, e che riporto in folgare: « Nel nome della santa ed individua Trinità, nell'anno della In carnazione del Signore 1294, ottava Indizione. Io Benedetto Galetani, prete cardinale, e scelto per grazia di Dio al essere unile mimistro di questa santa Sede apostolica, prometto a te beato Pietro principe degli apostoli, cui Gesù creatore e redentore di tatti confidà le chiavi del regno celeste a legare e sciogliere in ciclo ed in terra, dicendo: Quelle cose che tu legherai sulla terra, terram no legate in ciclo, e quelle che scioglierai sulla terra, saranno risolute in ciclo; e prometto alla tua santa Chiesa, che eggi col tuo aiuto imprendo a reggere, che lurante questa misera vita non



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> JACOIR S. GRAND, Corol. Bond, VIII, esp. 9.

<sup>\*</sup> Reserve Gen. R.R. PP in rit Bond VIII a. . O.

<sup>\*</sup>Torn, 22. col, 3) [ — Questa reportareno Abramo Brovio ed il Riomidi (Aprendice al toro, 2.) dai MS. Tatlerro del cardinale N'ecolo d'Aragona. Il Wading ed il Pagi finitariono appositio questa form la di professione di fede, perrhe in qualche parte residule da Quella che legresi nel Riomidi e nello Brovio. Na lo varianti non sono tali di faria cresdica apportita, como coserva il Mausi. Non se par como il Checconto tongo pio Bonifaz, o come primo a far professione da fede innanzi di divenir papa, trovando, il Baronio el portare quella che usavano i pontefie nel 12 secolo (sa. 869. § 59.) cho troto nel MS di Antonio Agratini oltro a quello che leggonsi nel Diurno dui ronani pontefic, (§ 30. c 35.) della quali commenora il Carnerio.

l'abbandonerò, non la rinnegherò, non la ripudierò giammai; nè per qualunque cagione e occasione di pericolo o di timore, l'abbandonerò o mi separerò da lei; ma fino alla morte ed al sangue con tutti i nervi farò di custodire la rettitudme della vera fede, che timmandandola Cristo autore per te, ed il beatissimo apostolo Paolo, e pei vostri successori recata fino alla nostra pochezza, ho trovato nella tua santa Chiesa. » Così egli prosiegue a promettere, essere conservatore e propugnatore di tutti i dogmi, raffermati negli otto concili ecumenici, dei decreti e delle costituzioni papali, giovandos, del consiglio de' cardinali. E conchiude: « Ho poi di propua mano sottoscritta questa professione, fatta da me scrivere pel notaio e scrinario della sonta romana Chiesa, ed a te, o beato apostolo Pietro, con retta intenzione e divota coscienza sul tuo santo corpo ed altare sinceramente offensco. 1 »

Incominciò poi la messa pentificale, e finito l'introito, assiso nel faldistorio, accolse i prelati e i preti al bacio del piede: poi, venuto all'altare di S. Pietro, ricevette dai due più vecchi diaconi cardinah il palko bianco con croci aere, il quale gli veniva imposto al collo nell'atto che l'uno dei due cardinali dicera: « Prendi il pallic che vale pienezza del pontificale ufficio, ad onore dell'onmpotente Iddio, della gloriosa Vergine e Genitrice Maria, de' beati-Pietro e Paolo, e della santa romana Chiesa. > Fermato il pallio con tre spille d'oro, levossi il papa, incensò l'altare, ed assiso in trono, vennero i cardinali a baciargli il piede e la faccia; il quale ossequio finito, il decano dei cardinali diaconi con in mano una verga, ordinò in due file tutti gli assistenti solennemente vestiti; e ad alta voce disse: Esaudiscici, o Cristo. E di rimendo i giudici e gli scrinari. — Viva il signor nostro Bonifazio, creato da Dio in sommo pontefice ed universale papa. — Il quale, invocando

Ved. Doc. II.

tre valte if Salvator del mondo, due la Vergine, ed una volta pochi santi delle litanie maggiori, quelli rispondevano: Ta-o aiuta 🕟 E questa era chiamata la Lode del pontefice. — Con le consuete cerimonte verrie unto e consecrato vescovo e papa. Poi messosi a sedere in trono in tanzi alla porta della basilica di S. Pietro, presente irramenso popolo, il più vecchio de cardinali diaconi, toitogli la mitera, gl'unpose solennemente la tiara, dicendo: « Prendi la tiara, Perchè sappi essere padre de' principi e de' regi, rettor della terra. A leurio in terra del Salvator nostro Gesù Cristo, a cui gloria ed onore nei secoli de' secoli. > — Era questa tiura a forma di berretto frigio, con una semplice corona alfa base, insegna di reme Pitestà, che Costantino, aggiustando fede allo Stefaneschi, concesse Portare a Silvestro papa; I la quale Bonifazio volle accresure di un'altra corona, secondo narra il Pabebrochio, a significare <sup>la do</sup>PDia potestà temporale e spirituale del papa.º Era quella che farm posta a Bonfazio d'un bel tessuto di penne di pavone, con a grosso carbonchio in cima, dal quale discendeva in giro come ma fiarrama di rubini e di preziosissune gemme, on le avevaio di fresco adorno esso Bonifazio.

Alla cermonia della incoronazione tenne dietro la solenne cavalutta a S. Giovanni Laterano. Il papa montò un bianco destriero, che aveva il dorso e la groppa ricoverti di una qualdrappa di



<sup>&#</sup>x27;Cap. 7

In Case of Chron, ere ad S. Silvest, n. 5, p. 128.

Another Papa Innocenzo III velle che significiasse le stesso I aso della mitera e della tiatra, dicenda nel suo sermona interno a S. Silvestini. Ripontifer in signum imperi intitur regio, et in signum pontifell, utitur mitra, Ep disconnemento nitrore: Econosia in signum temporadiam decit unhi coronami in signum spiritari un contilit un'illi mitram. Matrim pro succerdotio, coronami pro regio. Phus ma constituena tien una, qua dabet in vertinamito et in femore scriptum. Hex region at determis demonantificam. — (Benev Notal, com pont, pag. 579.) Vell miche Florarasci. Demori Summorum Pantylena, pag. 58. 4 57. Ile N. S.

porpora, undo il petto e tutte le anteriori parti. Bardati e incoverti di bianche stoffe grano i cavalli che portavano i cardinali ed i prelati, nudi quelli cavalcati dai suddiaconi, cappellani e scripari. Come tutti furozo in punto di muovere, il più vecchio dei diaconi ordinò in tal modo la cavalcata. Precedera tutti addestrato il cavallo papale con ricca qualdrappa, ed appresso il suddiacono con la crece in alto, use introdotto da papa S. Silvestro, seguendo l'apin one del Fivisani; poi dodici banderai coi gonfaloni di scarlatto, e due altri portanti in cima aduna lancia un cherabino Seguivano. i due prefetti navali (ufficio che poi non fu più in uso) vest.ti di p viale, gli serman, gli avvocati, i giudici, i canton, i disconi della epistola e del rangelo greco, gli abati foresi, i vescovi, gli arcivescori, gli abati urbani, i patriarchi, i vescovi, i cardinali, i preti cardinali, i diacom cardinali, e finalmente il papa su d'un b anco cavallo, con un suddiaco io, che gli reggeva sul capo una ombrella, Addestrarono per poca via il pontificale cavallo il re-Carlo lo Zoppo e Carlo voluto re d'Ungheria, ai quali sottentrarono due patrizi , della quale cerimonia non è a mazavigliare come di fatto 1000 decomso alle regule dignita, stante che quelli allo umilissimo atto si recavano e come vassalli della Chiesa, e come ossequenti al vicario di Cristo.

Così ordinata la cavalcata, mosse per la v.a detta Papale a. S Giovanni Laterano, e cammin facendo, in determinati siti, alcuno della famiglia del papa faceva getto di danaro in mezzo al popolo. Giunto al portico del Laterano, i canonici della basilica incontrarono il papa; il quale, deposta la tiara, si mise a sedere nella sedia di porfido detta sercoraria. Ove non appena adagiato, fu un pronto accorrere dei cardinali, che con ogni maniera di onoranze lo sollevarono; ed egl., stando in predi, prese tre pugni di

JE BY



De vitu S. Concia Postifico prooferen Inc. Commontarium Rom. 1592 50 4.

monete e le gittò al popoio, dicendo. Io non posseggo argento, ae oro: eccoti quel che ho. — Così in mezzo a quegli onori, che significavamo la tanta dignità papale, con quel sedere in sedia di amiliasima appellazione, e con quel getto di poca moreta notificavasi la umiltà e la povertà della umana condizione, che non il mutavasi per si stapenda sublimità di stato.

Le va tosi di quella sedia, e scorto dai cardinali all'altare della basili ca., furono alte voci che lo gridavano papa: Santo Pietro ha scrito il signor Bonifazio — Ove orato, benedetto il popolo, si ritrasse a sedere su di un altissimo seggio di marmo, e dette a ha iare il piede al collegio de" canonici lateranensi. Poi fu condotto al palazzo, detto di papa Zaccaria; alla porta del quale come fu gunto, si assise in faldistorio, ed ascoltò quella che era detta Lode del pointagice, come fu fatto in Vaticano. Trasse alla chiesa di 8.8(1**x e** s tiro, e sî arrestă pure alla porta, ove erano due sedre di poifido: si assise in quella che era a destra; ed il capo del collegio lateramense gli porse un pastorale in segno di giumsdizione, e le Jaavi della basilica e del palazzo, con le quali insegne nelle mani 🌬 sedere al sinistro seggio. Restituite al medesimo capo le <sup>chiavi</sup>, questi precinse il pontefice d'una fascia rossa di seta da du pendeva una borsa di porpora con dentro dodici pietre preziose, e i suggelli col muschio. E cost acconciato, i papa accolse al bacio del Piede gh uffiziali del palazzo, e per tre fiate gittò dicci-solli Provenzali dicendo: Dispersal dedit pariperdius, justitia ejus manet un secretana secula. — Poi visitata la cappella di S. Lorenzo, detta del Sancta Sancturum, deposto il palno ed altre vestimento, si titrasse col manto pontificale nelle sue stanze a solenne banchetto, t





<sup>1</sup> Ged. Room, Sp. Marin, Moore, Post, tom, 2.

Non so se il cardinale di S. Giorgio fosse trascorso per impetodi fantasia nel cantare in versi la stanza deputata al papale banchetto; ma gli aggiusto fede, ponendo mente all'animo magnifico di Bonifazio, Risplendevano per oro le stanze convivali; ricchissimi adaobbi rivestivano le mura, e calica ingeminati e prezioso vasellame ricoprivano le acconciate mense; e grandissimo numero di patrizi accrescevano con la ricchezza delle loro vesti la splendida mostra di tanta dovizia. Sedette il papa a mensa separata, prù alta. e più ricca delle altre di vasellame, e gli fu innanzi il cardinale vescovo d'Ostia con due diaconi card nal tenenti spiegato un tovagliciolo, mentre quegli dava acqua alle mani del papa. Benedetto le vivande, si assise il papa nella speciale sua mensa, che era a capo di due lunghe file di altre mense. Alla destra sedevano t cardinali vescovi e preti, a sinistra i diaconi, e quindi e quinci ordinati erano i prelati, i baroni ed altri signori. Con abiti pontificali e la mitera in capo era il papa: innanzi gli erano i baroni più illustri, ed il re Carlo lo Zoppo e quello d'Ungheria in regie vesti nenta con le corone in capo, inserviente al cenno di Bonifazio, come donzelli. Nella quale attitudire osseq iiosi come furono stati fino al venire delle seconde vivande, si ritrassero i due principi a sedere al primo desco tra i cardinali vescovi e diacom. Compiuta quella festa convivale, il papa fu condotto alle sue stanze, e fu messo fine alle cerimonie della solenne incoronazione. Se è a prestarfede al Wading, furono queste feste turbate da tristi avvenimenti. In sull'arrivare che faceva Bonifazio al Laterano, il giorno si tramutò in notte per nerissumo nembo, che ruppe in una furiosa. tempesta; la quale, spegnendo i doppieri e le lampane, pareva che volosse contrastare al vegnente pontefice l'entrata della bas lica. Di più, uscendo Bonifazio dalla stessa basilica, sorse una baruffa nella piebe, per cui si mise un grande scompiglio, e vennero ammazzati meglio che quaranta del pontaficale corteggio.

Ore ciò fosse accaduto, non dubito quelle tristi intemperie dell'aria e degli momini essere state nunziatrici di quelle più terribili turbazioni, che dovevano scuotere il trono all'imperturbabile pontefice.

Come Bonifazio si vide nell'apostolico seggio, volle annunziare all'universa Chiesa la sua ascensione al pontificato. La bolla che militizzò all'arcivescovo Senonense e a'suoi suffraganci è un monumento splendidissimo di quella cloquenza, la cui vena viene da Dia, e che non fu mai lorda e sviata in tanta e el diutuma barbine che afflisse il nostro paese. E perchè in questa scrittura appare tutta l'anima di Bonifazio, farò di recarla in volgare quantitique ie disperi di agguaghare l'eccellenza del testo originale

 Quel Dio glorioso e mirabile nelle sue opere, il quale, essendo ango in misericordia, ra adoperando innumerevoli miserazioni in tatta quanta la terra ripiena di tristizie e gremita di discordie, ma viene meno nel favoreggiare con opportuni argomenti la sua Ur esa, che Egli, sommo facitor delle cose, fondò, e sull'immoto 😂 🥯 o della fede con profondo e ben sodo edifizio fermò. Imperoccisò vegliante custode di lei, l'è sempre al fianco; pietoso e clemente, man dormente, non sonnacchioso all'arrivare delle sue necessità. Egli al certo è a lei calma nei turbamenti, sollievo nello tribolazioni, soccorso nei bisogni. Ed allora corre più larga la vena della ena Pieta in suo aiuto, quando, intristendo i tempi, insorgono i <sup>nem b</sup>i di questo mondo contro di lei; la quale in mezzo alle an-<sup>go</sup>~ce e alle afflizioni impavida, raccogliendo i nervi nelle persecuzioni, pella stessa presenza de suoi mali invigorisce. Perocchè <sup>3(13)</sup>Pro affortificata dai divini presidii, non impaurisco per istrepito di minacce, non vien doma per fortuneggiar di casi; ma più secura <sup>10'</sup> terrori, più costante nelle sventure, calcata maggioreggia, martoriata trionfa. Questa è appunto quell'Arca che dal rompere e



<sup>\*</sup> Nedl Dec. III.

<sup>8 -</sup> BOXINATIO VIIC

gonfiar delle acque è portata in alto, e dominate le cime de'monti, va libera e secura calcando le onde dello sterminato diluvio. Questa è dessa quella nave, che all'impeto de'contrari venti trabalzata da fortuneggianti marosi, ferma e serrata non si risolve al mugghiare dei flutti, nè è assorta dalla procellosa ira del mare; ma soverchiando la insorta tempesta, e spianando gli spumosi e superbi flutti, trionfalmente prosiegue l'andata della sua navigazione; quella dicemmo, che spiegate e dirizzate le ali della retta intenzione al vitale arbore della salutifera Croce, sempre affisando il Cielo, intrepida va scorrendo il procelloso pelago di questo mondo: perchè è con lei l'aluto dell'attento nocchiero, imperadore de mari. Onde lui reggente e salubremente indirizzante, ed aspirante il Santo Spirito, e dissipata la nebbia di ogni avversità, vittoriosa tiene la agombera via della sua peregrinazione, perchè sia felicemente da la superna mano raddotta al porto della celestial patria. Ed essendo da innumerevoli traversie oppressa e conturbata la Chiesa, quello che le apre più forte e più dolorosa ferita nel profondo del cuore, si è appunto la vedovanza di utile e provvidente pastore. Ma quantunque spesso la stessa Chiesa, priva del pastoral reggimento, abbia proluagati i guai della vedovanza facendo un lungo aspettare, tutta in gemiti, la pienissima consolazione del successore; tuttavolta, in così fatte tenebre di grameiza, benignamente le affulse la clemenza della divina pietà, soccorrendo ai dolori e alle necessità sue col bramato e giocondo sopperire d'un nuovo sposo... Al certo vacando la romana Chiesa per la libera e spontanea cessione del diletto figlio e fratello Pietro di Morrone, un di pontefice romano, fatta per certe ragionevoli e legittime cagioni, nel di festivo della beata vergine Lucia prossimamente scorso, al cospetto dei venerabili fratelli vescovi e dei diletti nostri figliuoli. preti e diaconi cardinali, del numero de'quali noi eravamo, e dai predetti cardinali accettata; e dichiarando apertamente il fatto



de'primi pontefici ed una costatuzione, potersi quella fare in talrnodo legittimamente, ed essendovisi aggiunto il consenso degli anzidetti cardinali, i medesimi più attentamente considerando, quanto sia feconda di danni, e quanta mole di calamità porti seco una diuturna vacanza della Chiesa; ed inoltre volendo con accesi desideni, per subiti ed efficaci rimedi, ander incontro a tal maniera di pericoli, nel d. di giovedì, vigesimoterzo di dicembre, dopo la seguente anzidetta festività, sacrificato solememente ad onore dello Spirito Santo, e cantato devotamente il consueto anno, si chiusero in certa stanza nel Castel Nuovo, presso la città di Napoli, ove il medesimo fratel Pietro dimorava con la sua famiglia, affinchè per l'opportuno scambiarsi delle sentenze, cooperante la virtù superna, più prestamente dorivasse il provvedimento nell'anzidetta Chiesa Nel di poi di venerdì immediatamente appresso, i suddetti cardinali levati gli occhi della mente al Signore, che ai santi desiderii più largamente favoreggia, essi andando nel negozio della elezione per via di voti (rinfocolandosi le parti) a cansare gli anzidetti mali; e finalmente la divina clementa compassionando alla. Chiesa, e non volendo che soggiacesse ai pericoli di più lunga vacanza, affisando coll'animo noi (allora prete cardinale del titolo di S. Martino), sebbene moltissimi fra ess. fossero più acconci e più degni, canonicamente ci scelsero in pontefice sommo, sovrapponendo ai nostri omeri un fardello di assai pesantezza. Noi poi ravvolgendo nell'animo con profonda ed attenta meditazione le difficoltà del pasterale ufficio, le angosco ed i continui travagli e l'eccellenza dell'apostolica dignità, la quale, come leva in alto coi titoli di più sublime onore, così abbassa per grandezza di più grave peso; moltre, ponendo mente alla urgenza delle nostre molte imperfezioni, fortemente paventammo e stemmo fra due, e per troppo stupore ci rimanemmo dell'animo intronato. Imperocchè bastandoci appena il potere a portare le cure particolari, eravamo





chiamati a que, la della universal vigilanza, ed al collo della nostra, debolezza era istantemente recato a portarsi l'importabile giogodell apostolico ministero, e non presidiati da'propri meriti, venivamo stretti a prendere le chravi d. Pietro principe degli apostol... e ad ammunistrare su tutti il pontificato di sciogliere e legare. Alcerto, perchè forse non paresse voler noi impedice l'ebera della divina Provendenza, o nen volcre uniformere af suo beneplacito l'arbitrio della volontà nostra: ed auche per non volgere in liscordia le concordi menti degli elettori col nostro dassenso, faccinimo a verso de'n edesimi, sobbarcando gi impotenti omezi nestra a portare così fatto giogo, non come confidenti in alcuna virtù di nostra probità, mai come speranzost nella clemenza di Colai che pon abbandona i confidenti in lui, ma sempre è a loro propizio con acconci soccorsa è che dall'alt ssimo trono dei Cicla n'iscricordiosumente guarda e difende la Chiesa sua spora, e non runctte di esaltare con larghi benefizi di pietà.

- Adunque veramente di cuore bisognosi del vostro e dogli altrui suffragi a cagion della imperfezione nostra, esortiamo con sollecitudine, e confidentemente chiedramo, che per assidua intercessione di favoreggi ite appo I eterno e elemente Re, raccomandandogli con divote supplicazioni la nostra bassezza; perche moltiplichi su di noi i doni della sua grazia, e spinda l'abbondes ele rigiada della consueta sua benedizione affinche divotissimamente in licizzando a lui le nostre opere, vagliamo salubremente a moderare la sua Chiesa, che volle commetterci, e debitamente curare l'universo suo gregge, alla nostra vigilanza commesso. Noi poi portiam fermato nell'amimo con benevola aiuti s occurrere alle vostre chiese, e con acconci favori accroscore i doro mighore, o

Non ho trovato nel bedissimo registro dell'epistole di questo pentence, che è negli archivi segreti vaticavi, alcuna lettera indiratta a' principa, recante la notizia della sua assunzione al pon-



tificato. Solo una vi si legge, che è la seconda del registro, scritta al re di Francia Filippo il Bello intorno a questo argomento; a quale, piena di salubri ammaestramenti, è veramente un chiafissimo documento dell'amore che portava Bonifazio a Filippo, col quale gli si era congiunto fin dal tempo che andò legato in Prancia, speditori da Niccolò IV. La qual cosa quasi con fratellerole temerezza gl., va narrando, impromettendogli come lo avrebbe fatto segno di tutti i pontificali favori. E proseguendo con bel candore di animo e maestà veramente romana, scriveva: « Preghianno ed esortiamo premurosamente la regale altezza, e sconguriamo nel Signore Gesù Cristo, che con attento animo considerando come l'onore del re ami la giustizia, tenga d'occhio scrui∩loxarmente i confini di questa, e ti faccia daddovero ad amarla non a bhandonando l'equità, nè intralasciando la clemenza; perchè h numerosa gente a te suggetta segga in grembo alla bella pace, \* negli ozi opulenti e quieti. Inoltre favorisci della regal grazia, <sup>e</sup> a doprati efficacemente a difendere e proteggere nella pienezza delle loro libertà e dintii la Chiesa tua madre, ed i prelati suoi, teri ministri del nostro Salvatore, e le altre persone ecclesiastiche consecrate nei suoi ossequi; o pinttosto favorisci in essi il Re ed il Dadrone dei cieb, per cui imperi e sei governato, ed in tal ma-Biera verso di loro ti porta e ti regola, come figho di benedizione e di grazia, da mostrare evidentemente, non selo di imitare sollenito, ma anche d. superare i tuoi maggiori d'illustre ricordanza, <sup>1</sup> **Quali furono specchio di devozione e di riverenza verso l'anzi**detta. Chiesa, a lode e gloria di Dio Padre, e ad illustre e grande accrescimento della tua fama ed onore. Collocando poi certa sperament e ferma fiducia in noi, come in padre benevolo e sincero, che stando in più basso ufficio ti portammo cordiale amore, non

Vedi bic, 17

ti rimanere di ricorrere a noi negli occorrenti negozi e necessità tue e del regno. Imperocchè in quello di che dalla regal tua persona saremo richiesti, di buon grado, e per quanto potremo con Dio, satisfaremo ai regi desidera, avendo in ammo non solo di conservare con calde cure ogni prosperità tua e del regno, ma anche di accrescerla con larghi favora. »

Tale animo portava Bonifazio a Filippo IV detto il Bello, allorche venne al reggimento delle cristiane cose; a quel Filippo io dico, che vedremo appresso come per ingenta superbia, e per cortigianeschi travolgimenti e gelosie di stato, gli mosse brutal guerra, lo traboccò nel sepolero, e con incredibile rabbia incrudelà verso la memoria di lui, non dubitando d'infarmare sè stesso col fabbricar calunnie a quel magnanimo successore di S. Pietro. Ire impotenti, che se dominarono gli animi in quei tempi, acerbi ed intolleranti di ragione, non valsero a conquidere il venerando imperio della storia: la quale, come regina in mezzo ai secoli, con mano di ferro dispensa il vitupero e la lode.

## LIBRO SECONDO

1295-1296

## CAPITOLO L

Missione di Bonifazio nel papato. — I Guelfi e i Chibellini e come quelli al pepu, Questi all'imperio si remnodassero. — Indole di queste parti. — Imbastardite, come tornesse dishcite al papi la moderazione de Guelfi. — Accrettono la difficoltà alcum cardinan et i patriziate romano. — Socsomo che arrecuro i frati a. Papato, e lero falto. Bonifazio aprovvedute di mezzi tien fronte a'Ghibellini, e Quali nemici scontrasse. Va in Anagni, ed è capitato in Zagarolo dei Colonna. — Corne o percho gli turbano i sonoi li già papa Colonino. — Fuga di contoi. Gli è apedito appresso il camorlengo del papa. Puggo ed erra per le spiagge di Viesti — È intragresse e condetto a Bonifazio. — Come questi le accogliesse; e Perche le chiodesse nella rocca di Fumone. — Quali sentenza ingenerazza pel popule questa prigionis. — Morte di Colestino. — Sfranziezza dei devoti sul suo crassio.

Cadeva il xiii secolo, quando Bonifazio ascese al reggimento della romana Chiesa. Lo avevano preceduto nella difficile amministrazione due grandi pontefici, dico S. Gregorio VII ed Innocenzo III; i quali, sebbene ogni loro opera avessero messa nel ricomporte la Chiesa di Dio dopo i fortunevoli tempi della barbario, pure non avevano potuto perpetuare in modo le loro provvidenze, da rendere impossibile la rinascenza, o meglio la continuazione di quelle cause, per cui la castimenia chericale infermava, e la libertà della Chiesa pericolava. Gregorio aveva mondotto i cherici alla coscienza della propria dignità, forbendoli delle umane

Go. gle

· . L . A . 4,

sozzare: Innocenzo co l'oco la Chiesa in trono levatissimò d'imporatrice del in indo. Fu detto nel principiare il racconto di queste storie, come da Innocenzo fino al tempi che discorria no, l'ope adi quei somun fosse presentemente minacciata: pereiò Bonifazio ascendente il papale Seggio trovo la Chiesa che gli chiedeva, in nonte di grendue anteressori, conservassela incontaminata e libera, La impurità del costuma era stata fino a quei tempi ingenerata koll'ignoranza, ossia dalla cecità della mente; il servaggio, dall'impero tedesco. Parevano immegnati i tempi, e sa vedeva propagata la sapienza per le molte Università fondate in molte città di Europa, caduto il colosso imperiale. Ma su le rovine di questo si moltipli, arono i prepotenti verso la Chiesa ; e mentre le menti si affaticarano cercatrici del Vero per gli andi campi del diritto e della teologia, i cuori battevano forte per ire cittadine, e all'artodelle fazioni si riscaldavano le umane cupidità, che furiose ribollono, quando è cacciata la carità de simil.. In guisa che, mentre gli elettori di Germania con la corona imperiale nelle mani quasinon trovavano cui imporia, dopo la estinzione della potente casadi Svevia; mentre Bologna, Padova, Napoli, Parigi, Colonia ammiravano nelle loro mura un popolo di sapienti; la Chiesa dolorava per novello agrivaggio, e vergognava per la intemperanza li molti de' suoi ministri.

All'urto delle grandi razze erano succedete le discrepanze degli ordini della civil compagnia; nelle quali, se non erano a prangersi quelle gigantesche catastrofi di popoli interi, erano tuttavolta gli nomini condotti a prù diutume lamentazioni, per lo accazimento delle fazioni, che sono le conseguenze o dell'ascensione all'ordine, o della discendenza dal medesimo. Contendevano i principi tra loro, perche, rivestiti del potere, con questo misuravano è diritti nella bilancia della giustizia, si agitavano i popoli, incalzati dal bisogno di ricomporsi, e attingere il difficile equilibrio delle proprie



ragioni, sperperati ancora dalle forestiere uruzioni. Il romano pontefice poteva ancora levarsi sui re e sui popoli arbitro di giustizia; ma troppo vicine al loro seggio fortuneggiavano la parti Guelfe e Ghibelline; e perciò si vedeva ad ora ad ora vacillare, e mancargli quella imperturbata fermezza della mente necessaria a tanto giudizio. Per la qual cosa Bonifazio, reggitore della Chiesa, è a riguardarsi prima nel centro delle fazioni Guelfe e Ghibell ne, dondo partono tutte le relazioni con la Chiesa, con l'Italia e col mondo.

Il Guelfismo ed il Ghibelt nismo erano in Italia due fazioni. rami fecondi solo di sventure, per cui sv.avasi ogni umor vitale, che avrebbe dovuto alimentare il tronco di quella nazione a ringiòvanire e rinsanguarsi dell'antico sangue latino. Forestiera la origine; domestica e già preparata la vita. I barbari, i Greci, gli Italiam sull'italiano puese si urtavano a determinare l'avvenire, per la potenza di uno di essi. Il pontificato poteva a tutti parlar parole di pace, perchè non pareva dominazione terrena: parlò, ed allontand non gli nomini, ma gli errori che questi personificas ano. Ai barbari disse, non essere la truculenta forza la ragione di Dio: ai Greci, non essere le volonta imperiali quelle di Dio; agl'Ita-Lam, chiamarli a riposo e fratellanza la patria negli atrii del Signore. Il barbaro rendevasi italiano, l'Italiano si rendeva papale, il Greco dalle spiagge di Puglia e di Calabria si ritraeva: perchè Iddio non voleva neanche una zolla italiana partecipe di quel gastigo, per cui dalle maliebri quisquiglie teologiche della corte de Costanzi, de Zenom e degli Eraclinando sommerso quell'impero nella putredine dell'islamismo.

Sopravvennero gi'imperadori tedeschi; e la loro possanza e lo splendore della monarchia imperiale colpì le menti di molti, e svegliò in esse la memoria dell'antico impero latino. Così gli nomin, che tutti d'un cuore guardavano al romano pontificato come

a nucleo di civile recomposizione, si divisero; alcum a Roma, altri a Germania si volsero speranzosi. Quelli, meno colti della mento e più generosi di cuore, gelosi di libertà, la libertà consecrarono, fidandola al vicario di Cristo; questi, più avegliati di mente, a fecondare como che sia il loro avvenire con lo vocchie memorie, gelosi di grandezza, la libertà vendettero. Stramen nomi, cruenti di straniere fazioni, si appigliarono ai papali ed agl'imperiali; Guelfi i primi, Ghiballini gli altri si addimandarono.

In ogni azione è un principio che la individua; sempre buono o nella natura o nelle sembianze. Paterna e protettrice dominazione invocavano i Guelfi dal papato; splendida e poderosa i Ghibellini dall'impero ma se giustizia non violavano quelli, questi la calpestavano, chiamando forestiero potentissimo nella patria impotente. La varietà della favella e de' costumi, i mari che sequestrano, i monti che serrano, sono confini messi dai cieli a si gnificare come siano individue le nazioni, e come ciascana segga protetta ai piedi di quella giustizia, che dispensa a ciascuno il suo. Quindi quel traboccare dalle Alpi di schiatte forestiere, chiamate per ammoghare l'Italia alla pericolosa monarchia imperiale, era un violare le leggi della provvidenza, un sagrilegio di giustizia, uno stupro della madre patria.

Il pontificato dunque, e perchè chiamato, e per ragione della sua missione, trovossi a capo de' Guerfi, e con lui tutto il chericato; in guisa che pareva che l'adesione de' Guelfi a Roma fosse una risposta all'appello all'ordine, che dal Vaticano si era sparso per l'Italia ai tempi della barbarie. Fino a che quelli non ruppero fede ai pontefici, e tennero levati gli animi ad agognare la giustizia, la libertà della patria e della Chiesa, furono maravigha del mondo: non nelle strette dei monti, ma negli aperti campi di Legnano, pettoruti stettero i Lombardi a fronte di tutta Lamagna, e vinsero. Ma la vittoria imbastardì gli animi dei vincitori: e mentre

a vicerda. Non più si vagheggiò il principio, ma si odiarono gli vicerda. Non più si vagheggiò il principio, ma si odiarono gli viomini; e tutti andarono malamente traviati. Il Guelfismo (dico dell'idea non de nomi, chè l'uso di questi venne più tardi), ebbe un solo periodo, in cui fu veramente rappresentato in tutta la purezza della sua idea, dal papa e dalla Lega Lombarda. Da quel tempo ben deplorabili furono le ragioni per cui un Italiano guelfo o ghibellino era. La gelosia degli ordini nobile o popolano, e le municipali emulazioni entrarono ne'petti a vece della nobilissima idea papale: e mentre i Guelfi con la mano ferivano gli avversi, con gli occhi e col cuore torvi guatavano alla gente o alla città, con cui avevano più diretta la guerra.

Perduto di veduta l'antico scopo, si resero fluttuanti gli anim.: fraterno sangue spargevasi, e con le proprie mani gli Italiani si andarono componendo un avvenire, meritato guiderdone di molti fratrandi. Furono nomini di altissima mente, come l'Alighieri, che nel Quelfismo posavano speranzosi di bene: ma travolti e sommersi nelle civili discordie, non potevano le presenti necessità sacrificare al principio, che per umane tristizie andava risolvendo ogni sua realtà in una sterile utopia. Rimutata l'indole delle fazioni, i papi durando a capitanare i Guelfi, rimutarono la ragione de' mezzi, e chiamarono il Francese in Italia; ed anch'essi peccarono, sebbene il lor peccato fosse necessaria conseguenza di quello de'popoli. Ma ne portarono la pena nella moltiplicazione degli uffici che dovevano adempiere: ostare ai chiamati aiutatori soverchianti nell'impero; fronteggiare la parte Ghibellina; combattere ad oltranza il vizio che rodeva le vitali parti del Guelfismo. Quindi si deriva, che l'opera di Alessandro III fu di solenne creuzione, feconda d'incredibili speranze; quella di Bonifazio, di subita riparazione, in cui si andara avvizzendo il flore delle speranze. Quegli operò con la



virtú d'un pensiero vivificatore; quest, con la forza che simboleggia la spada della gi istizia.

Papale parte era la Gaelfa, percio non è a mara igliare se i cherici vi si ponessero con molto ferrore, anzi, come ogni principio che personifica una compagnia di nomini ha mestieri, a fecon larsi, de'martiri, l'amarezza e l'onore del martino fu tutto de'cherici, specialmente sotto il secondo Federigo. Ma nomini essendo, e più baldi per il pens ero della necessaria adesione dei Guelfi alia Chiesa, nella universale contaminazione della santaidea, essi prevaricarono con gli altri, e la chericale dignita bruttarono delle civili ferorie. Dovevano essi come muro circondare e proteggere il pontificato, e docili ministri a suoi cenni accorrere ai bisogra, e con la santità e mitezza de cestumi deleifa are gli animi iracondi, contenerli nella vittoria, sorreggerli verso l'altoscopo. Ma, infacturatamente, meno che cherici, farono anch'essi, ital ant, e si divisero. Di futto il chericato, quello di Roma fu il più inverecondo in questo percato, e più malefico ai Guelfi ed alpapato. Esso poteva considerarsi come l'aristocrazia del chericato, in grazia dell'immediato ministero che esercitava verso la papale Sedia; e un tal privilegio non avrebbelo traboccato nella brutta tentazione. Ma quello che lo corruppo si fu il pestilente patriziato di que' tempi, che malamente identificato alle ilte dignità della Chiesa, tramandava in essa il naturale veleno. Gli Grsini, i Colonna, i Savelli pareva avessero un dintto alle dignità ed agli uffici puì elevati della Chiesa; perciò molti cardinali e prelati partecipavano del vizi di quelle famighe di cui componevasi il romano patriziato, che alla superbia artica annestava la ferocia nuova dei barbari. Come pianta parassita contristava la papale Sedia, rubando al popolo ogni alimento di civile virtà, al principe il nerbodel reggimento. Baldo più di ogni altro della papale tiara, che per quasi continua ercenda onorava le sue famiglie confidente per

questo nell'audacia de' suoi fatti, costumato alle impertinenze dell'anarchia per la frequente vacanza del trono: compresso, motmorava, sfrenato, era terribile. Queste genti patrizie non furono mai guelfe o ghibelline davvero, ma di questi nomi usarono non ad esprimere la nobiltà di un principio, ma le gare di plebea ambizione. Emule fra loro, si laceravano per iscavalcarsi a vicenda, e i prelati che uscivano da esse, recavano nella papale corte e negli uffici cui erano deputati, tutte le gentilizie passioni, le quali scemavano il pontificato di quella dignità e forza che gli era necessaria a purificare il Guelfismo de' vizi che lo corrompevano.

Fu salubre rimedio ai mali cittadini e cherical, in quell'ardenza. delle parti la istituzione degli Ordan, di S. Francesco e di S. Domenico. I frata minori e i predicatori, non sequestrati e contemplanti, ma nel cuore delle città bollenti per domestici sdegni, furono provati battaglieri del Guelfismo. A'cherici ed al popolo apparvero stupendi e quasi di cielo, per la povertà della vita e l'austerità de costum.; a perciò a quelli ed a questo potettero pred care la santità e la pace. Spesso le spade, gia appuntate ai petti, si abbassavano all'apparire di un frate; e quegli odi che non abbonacciavano per conforto di carità e di ragione, quetavano in tutto alle sue parole. Accessibili dalla plebe per la miseria delle vesti e del cibo; ricercati da'grandi, che nella stanchezza de'loro peccati, soccorrendo di facili limosine alla loro povertà, volevano farseli mezzani di salute eterna. O moribondi, o freddi cadaveri, melti, famosi per delitto, agognavano le ruvide lane de' Mixort.

I papi si ristorarono per questi frati del difetto de'cherici Ai principi ed ai popoli era spesso un frate il papale messaggio: alle sedie de' rescovi erano deputati ed agli onori del cardinalato. Sciolti dalle rescovili giurisdizioni, alla romana Sede unmediati obbedivano, e da essa immediata la facoltà di predicare e dei



sagramenti. Era una sacra mutizia, la quale, sciolta di terrene cure, numerosa e serrata procedeva ai cenni del romano pontificato; e come balsamo si spandeva preservatrice di guasto nel corpo del chericato. Ma questo rimedio pur venne meno. La loro frequenza infreddò nel popolo l'antica riverenza: la intemperanza di alcuni fra loro nella osservanza degli austeri precetti, e la superba inobbedienza ai papi, produsse tra loro separazione: e i privilegi eccitarono le gelosie de' vescovi. L'eresia dei Fraticella, effetto di scomposto zelo, e le ardite teoriche di Guglielmo di S. Amore, vagheggiate da molti, colpirono l'Ordine di S. Francesco di gravi ferite; e non raggiunse più, come nel nascere, tuttà quella civile missione che ebbe dal romano pontaficato.

Lacade, allorchè Bonifazio si assise sulla Sedia di S. Pietro, trovò assai disperate le cose. Egli dovette fronteggiare il Ghibellimamo già caduto da certa nobiltà di principio, che solo era nella ingannatrice speranza di risorgente imperoromano, e solo esistente negli
cifetti di quel principio, cioè nella inglusta esclusione del papato dalla civil compagnia; sorreggere il Guelfismo e purificarlo;
imbrigliare lo scapestrato patriziato romano. E parmi che i tre nemici scontrati in questo triplice sforzo, fossero stati Filippo il
Bello, Dante e i Colonna. Da tatti fu oppresso, ma non vinto Il
Bello lo ferì con la spada del civile diritto; i Colonna lo combatterono con il diritto della Chiesa; Dante io perseguitò coi fiagello
de la opinione.

Compiute le feste della incoronazione e corsi i primi mesi del pontificato, intristendo l'aere all'arrivar della state, Bomfazio trasse di Roma ad Anagni. In quel tempo i Colonnesi non dubi tavano della legittima sua ascensione al papato; anzi gli si tenevano amici e devotissimi Infatti come per la via di Anagni toccasi il territorio di Zagarolo, feudo de' Colonna, costoro condussero il papa ad ospizio in quella terra nella loro casa. Tutti i Colonnesi



gli furono attorno con ogni officio di riverenza e di suggezione e con tanto amore, che non pareva accogliessero un Gaetani, ma uno della propria gente. Bonifazio ricordò, come vedremo, queste amorevoli accoglienze.

Primo a turbare l'animo del novello papa fu il santo Pietro di Morrone. Nulla temeva Bonifazio da costni, nè che umane ambizioni potessero divampare sotto il cilizio dell'eremita, che tauto volenteroso aveva deposta la papale cerena; ma gli turbavano i sonni le macchinazioni di coloro, i quali, scontenti della rinuncia del Santo, lo arrebbero potuto spingere a rimontare alla Sedia di 8. Pietro con quegli stessi argomenti con cui era stato confortato a discenderne. Se con ipocriti modi alcuni fossersi messi attorno a Pietro, rappresentandogli essere stata nulla la sua rinuncia; Bonifazio perciò non essere vero papa; la Chiesa di Dio per sua celpa trovarsi non in santo connubio di legittimo sposo, ma incatenata dalle fredi di scellerato drudo, certo che l'eremita non per superbia, ma per tamore della morte dell'anima sua, avrebbe potuto alcar le infralite braccia a ritogliere le lasciate Chiavi; nè sarebbe mancato chi gli avrebbe prestati i nervi a tanto sforzo Voleva perciò Bonifazio condurlo seco in Roma o in qualunque altra parte dello Stato, per toglierlo ai maliziosi consigli de suoi monaci e della plebe, che raccontava frequentissimi miracoli operati da Celestino.\*

L'abate di Monte Cassino, Angelario, era stato deputato da Bonifazio a custodirlo e condurlo a Roma. Ma stando il papa in sul muovere di Napoli per questa città, eccoti all'improvviso sparire il Sasto; il quale venuto in Sangermano, fu ospitato la notte nel palagio badiale. Quivi a certo prete manifestò la ragione

<sup>\*</sup> Yedl Hall, Fratel, temporum Rays, 1207-27,

Jacon, S. Grong, in Poem, de Vita N. Cod, Pirel, ap. Bond., pag. 440, n. 13.

della sua fuga, pregandolo a tenerla celata; e dal medesimo s'ebbe un giumento ed ogni aiuto, per cui potette ricondursi di soppiatto alla sua cella di S. Spirito. Fu una grande festa in Solmona allorchè vi giunse: il popole lo incontrò, e lo accolse come un tanmaturgo. Egli non voleva che seppellirsi di nuovo nella cella morronese. Ma Bonifazio, come riseppe dall'abate cassi lese di quella fuga, si mise in grande apprensione di perceolo d. scisma pe'timori anzidetti; e incontanente spedì Teodorico da Orvieto suo camerlengo a Solmona, perchè esplorasse intorno a Celestino. Andò questi; trovollo in santa pace nella sua cella, e già se ne tornara, quando papali messaggi gl'ingiunsero altre cose intorno a C-lestano: ma troppo tardi. Costin aveva di nuovo preso la fuga: e vagando per due mesi, ginnse finalmente nella Puglia in una selvaggia foresta, e vi ristette. Il tanto correva la fama di questa fuga; e il popolo era all'erta per vedere l'uomo maraviglioso de miracoli e del gran rifiuto. Per ogni terra abitata ove dava il fuggente, subito si levava una voce: Ecco il Santo, ecco frate Pietro da Morrone: - voce imprenta per Celestino, molesta per Bonifazio. Fuggiva Celestino, non che temesse del papa, poichè questi voleva per cautela tenerselo appresso di sà: ma il Santo, bramosissimo di solitudine e costretto a vivere nella. papale corte, trovava scemata l'utilità che gli arrecava la rinuacia del papato. Gli avevano noleggiato i suo: una nave, perclè voleva andarsene oltremare; ma una lunga fortuna di mare impe lendogli l'andata, fu finalmente raggiunto a poche miglia da Viesti, e in questa città ritenuto, fino a che non si ebbero notizie de la volontà di Benifazio interno a lui

Non credo si aspettasse molto ad averle. Carlo di Napoli, tutto inclimato innanzi alla potenza di Bonifazio, era anche per suoi ministri sui passi del santo eremita, per averlo in mano. La memoria de' beati tempi di papa Celestino non poteva amareggiarsi in

ha con più tristo ufficio. Perciò Guglie mo Stendardo, contestabile del regno, si fu quegli che ben guardato condusse il Santo ai confim del regno, e lo consegnò al camerlengo del papa, il quale a mezzo giugno del 1296 lo presentò a Bonifazio in Anagni <sup>1</sup> II quale ben conosceva tutto il pericolo che correva la Chiesa lase ando Celestino in balla de suoi monaci e del popolo, tutti presida maravigha pe'miracoh che si narravano operati da lui. Infatti lo avevano già stimolato a risalire il papale Seggio; il quale con-aglio otteneva il suffragio di molti, che non sapevano persuadersi essere vero papa Bonifazio, non tenendo valida la rinuncia. dell'antecessore. Tuttavolta volle andar caute, perchè trattavasi di un nomo santo, ed era facile urtare malamente la pietà del popolo. Laonde, dopo aver fatte amorevoli accoglienze a Celestino, ed avergli dato stanza nello stesso suo palagio, convocò i cardinali m concistoro, per toghere le loro sentenze intorno al da farsi. Alcuni stimavano, potersi senza pericolo las sare andar libero il Santo alla sua cella morrogese; altri, dovers, guardare con molta cara, perchè non si usasse della sua semplicità a danno della Chiesa. Bonifazio segui questo partito, e fece rinchiuderlo nella rocca di Fumone, in cui, per fare il pracere del Santo, ordinò costruissesì una celletta simile a quella di Morrone, perchè l'abitasse.3 Vietò a tutti usare come che fosse col rinch.uso; solo a pochi monaci Celestani il concesse, a petizione del Santo, i quali, come narrano, non potendo soffrire le angustie e la malvagita della prigione, pero stavano ad infermare e se ne andarano, entrandone altri in

<sup>1</sup> Suppl. Hor. Linter Martie and Vir. S. Petri Colod up. Bounday, cap X et XI.

<sup>\*</sup> lb. c. XI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prenz Alexage, Vita S. Petri Colore.

<sup>\*\*</sup> Colum agitur optanti, in castro Famonis firmo collam, quaion verosimilitor Sacctas ipse designarat, ad formam ejus, quam in Marrone habuerat, fieri jussit. " Id. ib m. 118

<sup>9 -</sup> BONIPAZIO VIII.

loro vece. Pietro Alliaco dice, Bomfazzo aver messi a guardia di Pietro sei soldati e ben trenta altri nomini, che chiama satelliti.

Ora pensi il lettore come della prigionia di un nomo, già venerato come santo eprodigioso per miracoli, si discorresse dal popolo, dai monaci Celestini e da coloro cui non piaceva la elevazione del Gaetani, vedendosi telto dalle mani colui che avrebbe potuto contrastare il potere a Bonifazio. Le angustie della cella abitata da Celestino e le austere penitenze cui si dava, le quali in Morrone gli aveano fruttato nome e venerazione di santo, nella rocca di Fumone fruttarono a Bomfazio nome di efferatissimo uomo. ed al Santo gli onori del martirio. Gli armati messi a guardia della rocca, ed il sequestro dagli nomini di quel prigioniero, era giudicata crudelissima gelosia d'imperio, e non necessana provvidenza per la quiete della Chiesa; non pareva al popolo il pericolo di una scisma, ma un innocente uomo di Dio rinchiudersi nella famosa rocca. Perciò una nerissima fama correva di Bonifazio e guai quando questa ha radice nella reale o apparente violazione delle religiose convinzioni di un popolo come quello del XIII secolo! Il vitapero che si accumulava sul capo di Bonifazio diveniva qualche cosa di soprannaturale ; arma potentissima in mano de suoi nemici, e solo amovibile dal tardo giudizio degli storici.

Nove mesi visse Celestino nella rocca di Fumone. Nel maggio gli spuntò certo malefico tumore al tato destro, che senza pro curato, lo condusse a morte li 19 di quel mese <sup>2</sup> nell'anno 70 di sua vita. Bonifazio, come seppe quella morte, stando in Roma, spedì a Fumone il cardinale Tommaso di S. Cecilia ed il suo camerlengo. a curare l'esequie del Santo fatte nella chiesa di



PETRI ALLIACI, Vita S. Colest. c. 9, n. 17, np. Bos.

<sup>\*</sup> LELIS MARINE, Sup., Vit. S. Collect Cap. XI n. 121.

S. Antonio di Ferentino, cui concorse una grande moltitudine di cherici e prelati da tutta la provincia di Campagna. Anch' egli nella basilica vaticana enerò il trapassato di solenni esequie: e bandi bolla a beneficio dei suoi monaci, i Giacque il santo corpo nell'anzidetta chiesa fino all'anno 1327, in cui venne trasportato in Aquila, e collocato nella chiesa di Collemaggio.

Incommetarono le sfrenatezze de' devoti. Trovato forato il cramo del Santo, sparsero voce che Bonifazio gli avesse accorciata la vita, facendogli forare il capo con un chiodo. Fu trovato il chiodo (chi poi l'avesse trovato non so); ne videro ancor sanguigna la punta; lo intromisero nel forame, e si chiarirono che proprio quel chiodo eravi entrato la prima volta. Lo conservarono come reliquia; e nella Chiesa di S. Maria della Maiella espressero in certo affresco la morte di S. Pier Celestino inchiodato nel capo per comandamento di Bonifazio, illustrato di una scritta leggenda nel piede. Non fu dubbio del martirio del Santo; adorbarono di palme il suo sepolero; e quei che lo baciavano, risapevano da quei simboli, che tra i persecutori della Chiesa era pure un pontefice sommo, Bonifazio VIII!

Dor. V.

## CAPITOLO II

Bond zio al varge a parele are a principa; a renfresca le rapio della Chresa set, reamo di Napoli, — Come si recusse a speziare la pare. — Comp so un trattaro di pare fa Anagal tra l'Aragasia, a Prancia e Napoli. — Spedisce in legato a Unitaregia, per curaria, a con quali sumaestrum ati lo necompagno, — est trop dietre per lettere, e gli spuna gl'int apri — lovita l'efermo ad un abbaccion ati — Costa; incorra masvare consultato Sectioni, che con lettere lorit area sulc'anel ta — Suo incortro con bonafazia. — Quali cues que si gl'imprometre sectas cando Si. Jia. — Lontano Carlo II, come provvedesse Bonafazia al governo di Napoli.

Bonifazio appena recatesi ne le mant le redim del cristiano reggimento, pensò alla pace malamente offesa da le presenti condizioni de' principi, peggio minacciata dalle fut tre che era facile intravedere. Ma la pace non Joveva comprarsi con lo scapito delle regioni della Chiesa. Incominciò dal rinfrescare la memoria di quelle che vantava sul reame di Napoli. Aveva Carlo I d'Angiò con sagramento prestato il suo vassalleggio a Clemente IV ed a Giovanni XXI. Le paterne promesse confermo lo Zoppo a Niccolò IV, che con solenne scrittura perpetuò l'obbligo dell'omaggio da prestarsi dai re di Sicilia, recando le amplissime promesse di Carlo I. Bonifazio invitò Carlo II a rianovarle, ri mo ando egli la bolla di Niccolò. I ed il diritto raffermò col fatto, sciogliendo Carlo da ogni censura in cui fosse caduto pel non pagato censo a S. Pietro. Il trattato di Tarascon curato da lui, quando andò legato con Gherardo da Parma pel negozio della pace, e soscritto

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ray., 1289.

<sup>\*</sup> Ray., 4235.

Rav., 1294, ep. 118.

a I ugas lles al 19 febbraio 1291, crasene andato in famo per la morte di Alfonso di Aragona, acerbamente trapassato il 19 giugue del medesimo anno. Jacopo vennesene ratto in Ispagna, e prese la comma di Aragona in Saragozza nell'ottobre; Federigo são fratello prese l'amministrazione della Sicilia come suo vicato. Et 1996 di Francia, trovando nella morte di Alfonso giusta. ragione di non rat ficare il trattato, faceva le viste di invadere l'Artizona, solo per carpire dieci anni di decime al clero frane-ser<sup>1</sup> i Siciliani s. stringevano con piacere intorno a Federigo, e Nu ole IV allora papa trovossi di nuovo disperato di pace. Ma perchè le condizioni di Jacopo sul trono Azagonese erano le medesime di Alfinso, cioè il popolo stanco delle papali censure e disfrancato della guerra, smunto l'erario, e per conservare Sicum un pericolo Aragona, inchinava a pace, ed il rotto trattato desubriva recomporre. Infatti papa Celestino si condusse ad operar mosto per la pare; propose altro trattato che in tutto era simile a quello di Tarascon; ma nulla era stato conchinso.\*

Sparsa la fama della esaltazione di Bonifazio al papato, si rissaddarono le prati he, e gli ambasciadori di Francia e d'Aragona si assembrarono a deliberare di nuovo. Intanto Federigo si accesto anche a Roma, forse a spiare qual vento spirasse per lui. Spedi a Bonifazio suoi legati Manfredi Lancia e Ruggiero Geremia, i quali farono da lai benevolmente accolti e accarezzati di molte promesse. Il papa cresceva nella speranza della pace, non essendo accora re Federigo, ma vicuno di Jacopo, e perciò facile a mantanto via di Sicilia. Per la qual cosa egli e Carlo II si volsero ad espagnar l'ammo di Jacopo, che tratto à lasciar quell'isola.

<sup>58</sup> vg., 1991-56.

<sup>\*</sup> Luxuvo a tomo 2, p. 63. - Rvy 1294, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 50% հեղանացան մի այլել մեռ մե արև Ձե

pensavano non esser più ostacolo a tornaria in suggezione della Chiesa; ma non pensavano che anche il popolo siciliano credeva avere una volontà, la quale sebbene esclusa dai trattati, era però poderosa, perchè suffragata dalla forza. Adunque il papale legato tempestava, Jacopo restituisse Sicilia alla Chiesa; ed il regio Bartolomeo da Capua spingeva Carlo di Valois alla guerra contro Aragona, a fecondare il romano privilegio che gizene dava la corona. La guerra in Sicilia, l'altra minacciata dal Francese, il malcontento de suoi popoli, gli plegarono gli spiriti a trattar di pace."

Convocò un parlamento di baroni: spose loro come gli cuocessero le papali censure, desiderasse la pace, ed a formarla volesse spedir legati al papa. Quattro ambasciadori andarono a trovar Bomfazio in Anagui: sposero in pieno concistoro la ragione di quell'ambasceria; e furono tali le accoglienze, da chiarirsi che nulla più desiderasse il papa dell'accordo de'eristiani principi dopo si diutume discordie. Si aprirono i trattati; erano anche convenuti, oltre agli aragonesi, i francesi ambasciadori, il vescovo di Orleans, l'abate di S. Germano de' Prati, Carlo di Valois e Bartolomeo da Capua per Carlo II Bonifazio presiedeva; e pentissimo che era degli umani negozi, condusse a di 5 di giugno le menti a consentire in questi articoli: Carlo di Napoli desse in moglie la figliuola Bianca, dotata di venticinque mila marche di argento, a Jacopo: questi restituisse a lui la Sicilia, e quanto avea conquistato di qua del faro; riluttanti i Siciliani, aforzasseli con le anni; lasciasse andar liberi gli statichi, fighuoli di Carlo, Roberto, Raimondo e Giovanni con altri baroni e cavalieri provenzali; perdonasse zi fautori d'Angiò; rinunciasse Carlo di Valois il diritto acquistato per papale investitura sui regni di Aragona e Valenza e su la contea di Barcellona: scambievole perdono e



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Classon, Stor. Co., tome III. p. 116.

restituzione di roba a futti quelli che avessero segulta o l'aragonese o l'angioina parte: il papa sgravasse Aragona delle censure e la beneducesse da capo I E perchè in ogni trattato i general, in cui si conviene, apertamente si espongono, i particolari si tacciono e si riserbano a compossi privatamente, perchè non offendano alla cosa; alcuni segreti articoli furono anche in questo curati da Bonifazio. Il quale leul segretamente l'animo di Jacopo, promettendogli investirlo della Sardegna e della Corsica; Jacopo mansuefece quello di Filippo di Francia, promettendogli navali soccorsi contro Eduardo d'Inghilterra E Carlo, per meglio assicurarsi dell'Aragonese, chiese la figlia di lui, Jolanda, in moglio al suo figlio Roberto e d'altro danaro promise, che non avendo, s'ebbe da Bonifazio sotto colore d'imprestito; per cui a questo fu forza raccoghere decime dalle chiese d'Italia."

Nel di ventunesimo di glugno ratificò solennemente il trattato, che spose in una bolla, cui apposero i loro nomi ben diciassette cardinali; la quale conchiudeva affermando avere investito con l'anello de' regni d'Aragona e Valenza, a nome di Jacopo, il cardinale di S. Clemente, destinato legato nelle parti d'oltremonte per la esecuzione del trattato. Fin bandita la pace nel di di S Giovanni, dispensato dal papa ai gradi di consanguinità tra Bianca figliucia di Cario e Jacopo, affinchè la fermassero coi legami del matrimonio; e fulminate pene contro ai violatori della pace. Questo a di 27 dello stesso mese significò Bonifazio a Federigo in Sicilia.

MARIANA, De Reb. Hops, 4th, 14.04p., 17. Epost, Boarf, Eb. 1. ep. 184, ap. Ray.

Surra, Annal. C'Arag., Ids. 5, cap. 10.

ANON. Chron. Neil.

<sup>4</sup> Bayn 1295, 24.

<sup>4</sup> RAY., Ib. alb. 1, 184, n. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rav., 1b. 32. (b. 1, ep. 99.

Comporre un trattato di pace e condurre le menti a convenire nelle proposte condizioni, non sempre è difficile; ma è stata sempre malagevoltssima opera l'esecuzione del convenuto. A curarquesta Bomfazio deputava Guglielmo Ferrerio Cardinale del titolo di S. Clemente; il quale prima dei 21 del mese di giugno mosse di Angrai, ove trovavasi il papa, per Catalogna, conducendo seco Bianca fidanzata a Jacopo." Accompagnava Bonifazio il suo legato con ogni maniera d'astruzione e non abbandonollo lontano. essendogli sempre ai filmchi con lettere costumanza costante dei romana pontefici di non toglie sa mai dalla immediata mederazione degli affari, per mi, ci han lasciato quegli stupendi montmenti della loro saprenza e dirittura di volontà ne' Regesti che Dio volesse potessero venire in luce in una compiuta collezione: i quali, langi dall'offus are la limpidissima idea del romano pontificato, non farebbero che renderla più luculenta e reverenda anche a coloro che la besternmiano. Appena dunque partito il legato, Bonifazio gli fu appresso con lettero che testimoniano la sua prudema e temperanza grandissuna. Prevedeva molti essero gli ostacoli che sarchbersi frapposti tra que principi nell'avvicinarsi a concordia, su dei quali non aveva potuto sentenziare rolvivo della voce al cardmale Griglielmo; perciò gl'indirizzò lettera il di 30 di giagno da Anagoi, m cui tra l'altre cose leggevasi: · Che se la spiegazione di quel trattato si avviluppasse per alcune cose, e gli ponessero l'animo in due, affisasse Cristo croufisso, e facesse di conformare ad esso la sua coscienza. lui bensapere come tutto quello che tocchi i fatti non sia determinato dal diritto, ma spesso sia forza che venga diffinito dal senno di colui che, dotto nel diritto, trovasi nel maneggio dell'affare; e dove sorgesse cosa imprevista da lui, si conducesse tanto maneg-

Epit. Bong' ad Fralenc, spad Ray, 34.

gevole ed umano, che temperando il rigore con la mansustudi ic, rechi a giustizia gli animi con do cassimi modi

Messo cos, il legato sulla buona via, non se ne stette aspottando; ma con caldissune lettere andaya spianandog untoppi che impedirano la sospirata pace, i quali non potettero togliersi nella composizione del trattato, affermando i legati non avere dai loro sagnori facoltà di decidere. Uno si era il possesso della valle di Arony, la quale innanzi, era stata posseduta dall'Aragonese, oradat re di Francia, il quale non voleva che entrasse tra gli Stati 1ei quali macquistava il diritto re Jacopo, l'altro era il possesso delle isole Maiorica e Minorica, le quali neppur Jacopo voleva restituiro al suo zio anche di nome Jacopo, il quale nella guerra tra Valors e l Aragona n'era stato spodestato dagli Aragonesi, avendo tenuto le parti, francesi. Bonifazio, cui era in cima di ogni pensiero la consecuzione della pace, coa fervidi modi cercò di persuadere Filippo di Francia 1 a non volere intorbidare di nuovo gli animi per quell'a valle di Arany: penesse a in man del legato fino a che chiarissesi se fosse venuta in sua balta prima o durante la guerra tva Francia ed Aragona: se prima, tenessela; se nel tempo della guerra restituissela come soggetta ai proposti patti di restituzione di tutto il tolto a Jacopo. Sulle isole di Maionea e Minonea. confortava alla restituzione l'Aragonese con certe condizioni, di cui doveva essere arbitro il legato. È a dire che le cose imdassero secondo la mente di Bonifazio; perchè la pace fu fatta.

Piegar Francia ed Aragona alla pace non pareva impossibile, e per l'impotenza di Jacopo a tener fronte a troppo grande moltitudine di nemici, e per desiderio di Carlo lo Zoppo francese di riprender la bella signoria di Sicilia. Ma tornava assai difficile



<sup>&#</sup>x27; Lib. 1. ep. 243. RAT., 20.

<sup>\*</sup> Ep. 208, Ray, 26.

persuadere Federigo a lasciare in balia altrui la Sicilia, in cui già imperava come vicario del fratello Jacopo. La quale difficoltà cresceva di cento tanti per l'aborrimento de' Siciliani verso dei Francesi, de' quali era ancor caldo il sangue profuso negl'infausti Vespri: e l'anima di un popolo, balda per fresca vittoria, non si maneggia da alcuno. Aggiungi che Federigo, sparsa la voce di quel trattato, confortato dal dolore di perdere la Sicilia, e spinto daglistessi Siciliani, aveva già incommetato a levar la voce contro il conchiuso. Tuttavolta Bon.fazio non disperò di venire a capo de' suoi disegni, qua itunque fosse opera disperata accordare gli interessi della Chiesa nella Sicilia con la contentezza de Siciliani. Dovette dar buone parole ai legati di Federigo che accolse benissimo; poi espugnare con dolcissime persuasioni l'anumo dello stesso Federigo, di Giovanni da Procida e di Ruggiero di Lona, supremi moderatori degli animi siciliani, l'uno conduttore delle cose civile, l'altro delle guerresche; e con che frutto ognuno conoșco. E perchè sporre în lettere gli argomenti a persuadere sarebbe. stato un perdere tempo ed opera, stimò chiamare gli anzidetti ad amichevole abboccamento, Spedi un maestro Bernardo da Camerino suo cappellano, che recara a Federigo affettuosissime lettere," quali scriverebbe padre ad un figlio, magnificando la pietà della madre Chiesa, e come sia archanevole ad accoghere nel suo seno chiunque, traviato, con sincero animo vi torni. Aggiunse il papa alle lettere un salvacondotto per Federigo e per gli altri chiamati all'abboccamento.

Com'ebbe Federigo accolto il papale legato e letta l'anzidetta epistola, sebbene non ignorava il fine de' desiderati colloqui essere la sua dipartita dalla Sicilia, acconciù l'ammo alle esortazioni



Epost, Bonef ad Fenderce, in Chron. Anony. Ster., cap. 52

Chron. Sicu. Anony, cap. 53.

di Bonifazio, vedendo come gli altri negozi di Jacopo, entrato nel trattato di pace, fossero stati da Bonifazio così temperati, che non ne pativano scapito; e non dubitava che, confortato a lasciar la Sicilia, non sarebbe stato racconsolato di qualche altra agnoria. Tuttavolta volle sapere dell'animo de' Siciliani intorno a cuella sua andata al papa, indirizzando all'università di Palermo una lettera, in cui fece trascrivere quella di Bonifazio. I Paletmitani risposero con altra lettera a quella di Federigo, della quale furono recatori Niccolò de Mayda giudice, Pietro del Filosofo, Filippo de Carastono giudice; i qual. ambasciadori del Comune dovevano dar polso alla scritta. Erano in questa focosissime parole a stornare Federigo dell'andare al papale colloquio: « Ricordasse, dicevano, il malanimo portato al suo genitore Pietro dai romani. pontefici, e con quanto furore avessero questi esercitata la guerra contro di loro, non ad altro, che a spingerlo con la spada ai rem a finale perdizione; ricordasse come e quanto umano sangue spargessero in Catalogna, stretti col francese Filippo, immemori della carità del fondatore della Chiesa, che non voleva sangue nè guerra. Pensasse, mal ferma essere nei pett. la romana fede, crudele verso colore che . già traditi patti non tennero; di che rese testimonio il suo antenato Federigo II; al quale da Roma spinto ad osteggiare i nemici della Croce in lontani paesi, le romani fallacie msidiarono la corona dell'imperio e la regale di Sicilia. Pensando por essi alla virile costanza con cui si tennero nei possesso dell'isola il padre suo Pietro ed il fratello Jacopo, ed al profondere di ogni. maniera di argomenti per cessare protervi nemici, maravighavano, come egli, quasi dischiattando da' suoi maggiori, zimettesse dal generoso proposito di proteggere la infortunata Sicilia, abbassasse in un subito i levati spiriti, ed andasse ad addormirsi in braccio al papa in artificiosi colloqui. Non impaurisse allo strepito di quello parole che gli gittava innanzi l'accorto pontefice, per



troncargli i nervi a tenersi nel generoso consiglio. Non dispiacere, ma tomar grata a Dio l'opera che aveva impresa, e che felicemente condussero i suoi maggiori: essere stata mano di Dio quella che fino a quel di aveva pugnato per Sicilia, compattendo melittudine immensa di superbi nemici essere stata virtù di Dio quella per cui un contro mille vittoriosamente pugnò. Non combattere contro, ma per Dio, chi armeggia pel proprio p incipe e per i popoli che in man di questo confidarono speranzosi ogni più caro destano Prostrati danque ai suoi piedi pregarlo, non volesse andare co' maggiorenti dell'isola al sinistro abbocca nento, che a lui e ad essi avreobe arrecato di certo luttuosi effetti; e pensasse da ultimo in sua mano raccoglicia il governo, la tutela di Sicilia, ed essi essere paratissimi per lui profondere e vita e roba.<sup>1</sup> »

Fortissima oppugnazione era questa al cuor di Federico, il quale, nato da re, più che altri sentiva il delce del comando e l'amaro di perderlo; purtuttavia a l'autorevole voce del pontefice piegossi all'andata. E tolta a compagni Giovanni da Procida e Ruggiero di Loria, con buon naviglio veleggiò per Terracina, ove enscese; e con nobile corteo cavaleb fin presso Velletri. Aspettavalo Bonifazio in aperta campagna; e come videsi inunzi Federico, garzone di pochi anni, e tutto chiuso in perante armadura, lo carezzò con ambe le mani, e baciollo in viso; poi maravigliando dissegli: Così presto, o generoso garzone, ti adusi all'armi? — Ed affissando il terribile Loria: Se' tu quel nemico della Chiesa, che hai fatto tanto macello di popoli? — E quegli, con subito pigho: Ne furono cagione i tuoi antecessori. Poi trasse in disparte il giovanetto principe, e con ogni più dolce mamera si adoperò a persuaderlo di lasciar la Sicilia; od a rinfrancarlo dalla perdita,



<sup>1</sup> Chesa, Smill Avontage al. S. R. L.

<sup>\*</sup> Римсь Масволу, Secon, Hot., 1, 4, прий Всимая

proposegli le nozze con Caterna figha d. Filippo e nipote di Balduno II, titolari imperadori di Costantiaopoli e nipote di Carlo Il Zoppo; le quali avrebbero frattato a lui i diritti ad ascendere il tromo del greco imperio; promettendo inoltre fornirlo di ricco tesoro per sostenere la gueria contro il Paleologo, che lo aveva toto a Filippo. Il giovanetto principe, lontani que' personaggi Raggiero e Giovanni da Procida, rispose, consentire alle nozze, ove i Siciliani anche consentissero: le con questo si separò dal poatetico.

La mente di Bonifazio in questo negozio non era fallace; imperoceche, come papa, non poteva portare in pace che i Sic.liani scomos cessero it dominio della Chiesa sulla loro isola, trasferendolo a Federigo; e nelle noize, cui confortava l'Aragonese, non poco frutto si chiudeva a pro della Chiesa. La rinnione della Chiesa greca alla latina, il conquisto di Terrasanta, supremi desiderf del romano pontificato, avrebbero avuto un fondamento is un Principe cattolico, che avesse petuto imperare in Bizanzio. Infatti, nel giugno d. quest'anno spedi Giovanni Abate di 8. Germano de Prati a Caterina con suo lettere, significandolo, come Pel suo migiore e per quello della Chiesa, volesse scegliere a marito Federigo d'Aragona; e come fosse fermato con guramento da questo e da Carlo II avo di lei, di combiudere questo negozio fino al mese di settembre; Giovanni Abate venisse, Per condurla onorevol nente, ed al più presto a lui.º Altre lettere in dirizzò anche a Filippo di Francia, ammonendolo, perche si adoperasse presso Caterina a piegarla a queste nozze. Ma la escriata di Andronico dal trono Bizantino era difficile e non presente, e non poteva facilmente piegare Caterina a nezze poco atali.

MANISORY, Small, Hat., 16, 17, 199.

Epist 174, m. f ap. Rav., 20.

La quale rispose, gratificarla la nobiltà del sangue di Federigo; non giovarle condur manto principe senza stato.

Intanto il reame di Napoli era privo di governante: Carlo era ancora in Francia per la conchiusione dell'anzidetta pace, e Carlo suo primogenito, titolare re d'Ungheria, erasene morto nel giugno di quest'anno. Bonifazio provvide subito all'amministrazione del reame, come di cosa pontificia, affidandola a Filippo duca di Taranto, altro figlio di Carlo, ed a Landolfo diacono cardinale d. S. Angelo suo legato. Ma i Napoletan, non portavano bene che la regina Margherita runanesse esclusa da'pubblica negoza, e pregarono il pontefice, volesseli porre sotto il reggimento di lei. Bonifazio plegossi a que' desideri, anche a mostrare il supremo dominio che aveva sul reame, potendo a suo talento mutare I governanti; e con gentilissima lettera chiamò Margherita a tener le veci del lontano marito.º In quella, rimpianta la morte del suo figliuolo Carlo, e detto del come avesse al legato ed a Filippo affidate le cose con la suprema potestà che gli veniva dall'alto, le trasferiva nelle mani di lei, vietandole ogni alienazione di sustanza immobili dello Stato, al quale divieto non dubitava sarebbesi di buon grado assoggettato anche il marito Carlo: e s'imprometteva da ultimo, che avrebbe essa con tanta prudenza e vigoria d'animo amministrato il reame, da venirlene poi guiderdone dal cielo e grande lode d'agli nomini. Ecco come quell'imperio di Roma su qualche stato infrenava le intemperanze dei principi, e assicurava le ragioni del popolo: e nessumo meglio di Bonifazio avrebbe potuto esercitare questo salutevole imperio. se la tempera dell'animo suo non fosse paruta immoderata superbia in que' tempi fortunevoli.





<sup>1</sup> Bar, p. 19, op. 80.

## CAPITOLO HE.

Besistatio al velge a pacificare la superiore Italia. — Genova e benezia. Viuelo disarramente queste due repubbliche nemiche; ma gli rempono disegni i Genoveria. Firenzo sempre grella si lacura per intestino discordie. — Bomilazio le troglia un ferestiero podestà. — Como e fazioni agritaretro le Romagna, l'Umbria. © lo Marche, e quale il papale imperio su queste contrado. — Guido da Monteficiaro, e suoi fatta. — Bomilazio cura il governo di Romagna, e terma a divalo il possesso dei nuoi Stati. — Kon puo estinguerri il fuoco della guerra. — Vi spediace diaglicimo Durante. — Chi era castut. — Fi appo il Ballo. — Che mumo di avenzio. — Camo peco gli reasterso la Prancia nello sua propotenze, a le autamento il legisti. — Trova uno scoglia nei pontefici. — Spargo mala forma di por una scellerata rapina.

Sebbene gli affari di Sicilia occupassero molto l'animo del ponbefice, pure quest, era sufficiente a provvedere in tutto il mondo a quanto confortavalo il desiderio della pace universale. Mentre egli ancora, sperava di quietare la Sicilia, innanzi che Federigo si fatesse re, volse l'ammo alla superiore Italia, the andava tutta malamento sconvolta per la bestiale rabbia delle fazioni gue fe e ghibelline : nobili e popolani, stato con stato, città con città, si laceravano con feroci guerre. Ma particolarmente egli fermò le sue cure sulle città più potenti, le quali, composte in pace, avrebbero potutto per la norhezza e grandezza dello stato offerire nella pacifica. 🙃 buona ordinazione delle loro repubbliche esempio di ciriltà ai cento sperperata o nemica municipi della penisola. Queste erano Vernezia e Genova: l'una, già potente nel xiii secolo per ricchezzo che traeva dal marittimo commercio, per fortunati conquisti della Dalmazia, di molte isole dell'Adriatico e dell'Arcipelago greco, e più anche per la interna costituzione, che appunto in questo secolo prese forme solidissime, conservatrici di quella regina de mari : l'altra, anche ricca come Venezia pel commercio,





ma meno potente per ampiezza di signoria perche i conquisti e un fatti piuttosto dai privati cittadeni, e da questi rifenati, che di lla citta, e per hè non ebbe tanta vigorosa ragion di governo a tenere in ufficio popolari e nobili. Per la qual cosa Venezia, ceme scoglio nel mare, fermissima opponeva gli estermi fianchi all' impeto delle fazioni; Genova, sempre agitata da intestine discordie: Venezia sempre libera, Genova spesso serva de'forestieri.

Per gelosie di commercie aveva innanzi Geneva esercitato i suoi oda contro Pisa, poi contre Venezia, lo che era sempre dispiaciuto ai papi, che di queste potenti repubbliche sul mare voles ano usare per lo abbassamento degi infedeli in Levante. Eranogià presso a due anni che Veneti e Genovesi rabbiosamente guerreggiavano, quando papa Bonifazio si adoperò di lenire gli, sdegrie comporre i dissidenti in pace. Anch'egh, voleva la pace per rile care i caduti affari in Terrasanta. Ma la disperazione di essiera ben conosciuta da Bonifazio; e questa apparente volonta coprivi una volontà reale, cioè di Jistrarre gli animi dagli odii intestini, e rivolgerii a segno di comune ut lità, alla compressione della potenza turchesca. Ammoni per lettere i Veneziani e i Genovesi," perchè volessero sospendere le armi fino alla festività di S. Giovanni Battista del corrente a mo; nel qual tempo gli ambasciadori di ambe le repubbliche verissero alla sua preserza a comporre una durevole pace. Convenuero i legati; ma i Genovesi. con mala fede. Imperocchè meatre costoro rigettavano ogni proposizione di accomodo, scusandosi non avere dalla loro signoria le debite facoltà a negoziare, si prepara ca in Genova un poderoso na vigho per assahre i Veneti occupati nel trattato di pace. Il papa, non volendo che la doruhtà de' Veneziam alle paterne sue ammonizioni arrecasse danno alla loro repubblica, li sciolse dalla



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lib. L., etc. L., Epc. 117., ap. Ray.

cobligazione di montenere la tregna, infedelmente esservata dai Genovesi, e confortolli a difendersi. Ma ciò che avrebbero potuto fare i Veneziani contro di quelli, fece la maledetta discordia: improcc'hè riaccese nell'istessa armata il fuoco della fazione guelfa di cui eran capi i Grimaldi, e della ghibellina retta dai Doria e Spinoli; si appuntarono al petto le spade con morte di molti, e tornati a Genova, non rimisero dal sangue e dagl'incendi, che quan do i Guelfi rinti dai Ghibellini furono mandati a confine. E questo fu il tempo che secondo il guadizio del Villani, cominciò a discendere dalla sua altezza la repubblica genovese quasi a pena di quelle fratricide pazzie, e della disprezzata autorità paterna di Bonifazio.

Abbiamo ragionato a, principio di questo libro del Guelfismo e del Gli, bellinismo, e del perchè e del come i pontefici si tenessero sempre capi della parte Guelfa; e credo che nessun pontefice come Bonifazio fortemente si adoprasse a difenderla, e a combatten la opposta. Prima che fosse papa teneva pe' Ghibellim, perche la sua famiglia seguiva questa parte, e dessendo cardinale non minise dall'essere ghibellimo e per donnestiche affezioni, e pel molto schegno che gli avevano messo nell'animo gli Angioini. Disseruto Papa, egli si rimuto in guelfo, per la ragione dell'ufficio che teneva. Il paese in Italia che più vivamente ritraeva in se stesso l'indole focosa ed arrabbiata di queste fazioni, era Firenze, e perciò dal trionfo o dalle scorfitte che toccava una di esse in Firenze, proveniva io le inistazioni civili in molte altre città italiche. Nel secolo xiii questa molto procedette in riccrezze, splendore di edifici e frequenza di popolo: ma appunto nell'anno 1215

<sup>1</sup> Ep. 13, Ray, 38.

<sup>1</sup> Grove Villari, c. 14.

Grow, Present, disun nazione ghiberlino.

<sup>10 -</sup> Designatio viid.

cominciò la maledetta discordia tra i cittaduni, dividendosi in Guelfi e Ghabellini per la accustone del Buondelmonta : e nel 1250fu creato il primo capitano del popolo col dodici anziani, sicchè tanto crebbe in forze, la reggere in guerra contro Pisa, Siena ed altre poderose città. Ecano guelfi i Fiorentini, per natura, come quelli che si erano retti sempre a comune, e vedendo prosperare la patria nelle istituzioni repubblicane, non amavano i Ghibellini, che volevano a capo un forestiero imperante. Purtuttavia non mancava tra essi la discordia per le inimicizie degli Uberta cogli Amadea, intanto che i Ghibellmi, trionfato de' Guelfi. a Mortaperto, venissero nel consiglio, rotto da Farinata degli Uberti, di distruggere Firenze, come impossibile altrimenti di rimutarla in ghibellina. Come questo passaggiero trionfo fu ottenuto per gli anuti di Manfredi, così per Carlo d'Angiò non solo risorsero i Guelfi, ma si confermò moltissimo la loro parte in Firenze, e raccolse nelle sue mani tutto il reggimento della città: e sotto i Guelfi divenne il governo del tutto popolare, preso dai priori delle arti nel 1285. Le vittorie riportate dai Fiorentini su Pisa ed Arezzo città ghibelline, la interna prosperità della città nel commercio e nelle arti, avrebbe potuto condurre i Fiorentini a reggiungere le scope santissime, cui mirava la mente del remano pontificato interno all'Italia. Essi avevano sempre trovati i pontefici favorevoli nella difesa del Guelfismo; ma sempre contrari, ove, sotto colore di parte, si torcevano le armi tra i cuttadini, e si accendevano le intestine discordie. Guelfi sempre i papi verso Firenze, ma sempre pacieri, ove non combattevasi pel principio, ma per le persone Tafatti nel 1273 non rientrarono m Firenze i Ghibe lini, che per composizione pacifica curata da papa-Gregorio X; il quale, e con lui gli altri pontefici, volevano la pace e la giustizia nel Guelfismo, solo perchè nè pace nè giustizia poteva ottenersi imperando il Ghibellinismo. Firenze non raggiunso



posto onestissimo divisamento, ed anzi he toghere prefitto dalla polenza venutale dalle riportate vittorie, la converti in proprio carna. Nobi i e popolani cana miarono a battagliare; clascuna delle pareta si strinse sotto la insegna guelfa o glubellina, e così il •melfi sinno fu sforzato a ri on scere per figlà que' delitti, che i on Petera in è doveva ingenerare. Nel 1294, dopo la cacciata dell'ardito tribanio Giano de la Bella e la depressione della parte popolana. ettat per avventre un gravissimo danno in Firenze, e forse in tulta. To scara cioè il sopravvenire de' forestieri che avrebbero alibrant acta la furiosa discordia, in tebolite le parti, ed ottenuto ii per 环 - su quelle genti italiano. Erano in tanto scompiglio le cose, che i датанді, а comporte la pubblica cosa, chiana rono messer Consuma, da Ca iglione della casa di Bergogna, a fare da podesta nella enta loro. Costui se no venne con ben cinquecento cavalieum. Diorgognomi e tedescên, non solo per toglicre l'uthicio di podestã , ma aache quello di vicario impenale in tutta Toscana, che a v es v a attenuto da Alberto duca d'Austria I lo credo che que-<sup>Stant</sup>ica nato non era desiderato da' nobili fiorentini, per cui dopo <sup>aver</sup> usatto di lui e della sua gente all'abbassamento dei parti-Pari. d'il Giano della Beda, non se lo vollero più metter sui collo, impour come toro podestà, ne pagare gli stiperdi ai cuspiecento car a li e ci. Adică lo straniero, o andato în Arezzo, eccitolla a le-<sup>tars</sup>i, con lui contro alla guelfa Fiorenza. Questa spina forestiera alle:  $\mathbf{Pio}_{\mathcal{A}}$ he domestiche poteva urrecare grandissume calamiti ;  $\mathbf{e}$ questo era il momento in cui era mestieri l'autorità del pontefice. Behillazio accorse al percolo, pregato da' Fiorentini, i quali con solo termeyano degli Aretini aintati dal Cayıyl one, ma più anche di quelle formidabili voci di diritto e d'imperio. Il pontefice con-<sup>laste</sup> i Florentini a pagare venticula fiorim al Borgognone, il

TW diamer X S. R. L.

quale poi se ne andò con Dio, Lberando Toscana da gravi pericoli.

La cura di Bonifazio a sedare le discordie e a ricondurre la pace negh Stati altrui, non era minore in quelli della Chiesa, i quali andavano orrendamente sconvolti, per le stesse fazioni guelfe e ghibelline. E non è a dire come ferocemente si lacerassero le città nella Romagna, nell'Umbria e nelle Marche, dopo che le altre d'Italia si ressero a comune. Sebbene queste provincie, dopo le famose battaglie del pontificato con la casa degli Hohenstauffen, fossero rimaste suggette alla Chiesa, pure manifestavasi in esse il vizio che logorava civilmente tanta parte d'Italia, dico il difetto del vincolo che affratellasse la parte dominante con la suggetta. Aadavano cardinali legati a presiedere in quelle provincie, ma simulacro e non virtù di governo era questo. Si reggevano le città a comune, e l'autorità ora nel popolo, ora nei nobih andava a cadere; odiosa, perchè non santificata dal diritto; abominevole, perchè sempre disonestata per sangue cittadino. In queste furibonde tresche si eserc.tarono lungamente i Lambertazzi, ghibellim, e i Geremei, guelfi, in Bologna; i Polenti e i signoni di Bagnacavallo in Ravenna; i Mendoli ed i Brizi in Imola; in Faenza i Manfredi e gli Accarisi; i Gambacari e gli Amodei in Rimmi; i Calboli e gli Ordelaffi in Forll; i Righizzi ed il popolo in Cesena: i Ghibellim, tendenti alla monarchica o aristocratica costituzione di governo, e perciò più facilmente asserventi il popolo all'impero; i Guelfi, a democrazia, e perciò più aborrenti dall'imperial freno, e più stretti alla Chiesa. Così divisi i popoli, noi imperava il papa sopra di essi. Ora, confermare l'autorità di una delle parti, quando n'era chiesto; sedere arbitro, chiamato; e di danaro e di nomini togliere i soccorsi dalla parte Guelfa, non





Divo Coap S R. L.V. 9, 479 D. E.

per ragione di comando, ma per volontà di nomini che le riverivano come capo di partito, e non come signore dello Stato ecco. a che riducevansi in quelle città le papali giurisdizioni. E coteste giurisdizioni venivano scemate anche da que' conti di Romagna. rappresentatori del diretto imperiale, i quali non recavano bene di sorte, ma alimento al fuoco delle parti come imperiale ufficio. Nel concilio di Lione Gregorio X ebbe cura di solennemente ribadire le ragioni della Chiesa in rapporto all'impero, e di determinare i confini della temporale signoria de papi, guasti e resi quasi invisibili dalle anzidette ragioni. Fu riconosciuto in quella universale assemblea, Radicofani e Ceprano finire l'estreme parti dello Stato ecclesiastico. l'esarcato di Ravenna, la Pentapoli, la marca d'Ancona, il ducato di Spoleto, la contea di Bertinoro e le terre donate da Matilde comprendersi in esso. Da quel tempo non vennero più in Italia quegl'impronti vican imperiali e contidi Romagna I padri Lionesi raffermarono il diritto; ma il futto, già rispettato dall'impero, fu sempre infermato dalla parte Ghibellina.

I papi volevano la democrazia raffermata dalla loro teocrazia; i Ghibellini, freno di forestiero imperadore: sebbene per la potenza di Carlo quelli prosperassero, non mancarono forti e valorosi della parte contraria, che tennero sempre viva la guerra. Venne in grande celebrità Uguccione della Fagginola e Guido da Montefeltro, terribili battaglieri di parte Ghibellina. Questi specialmente aveva sempre arrecato gravissimi danni ai pontefici, ravvolgendosi in Romagna con assai valore, ovunque era chiamato a combattero la parte avversa. Era di sangue veramente ghibellino, essendo venuta la sua famiglia in fiorente stato per imperiali favori. Il suo avo, Buonconte, figlio di Monfeltrino, s'ebbe da Federigo II in feudo la signoria d'Urbino, sendo gia conte di Montefeltro; ed il padre suo, Monfeltrino II, mantenne quello Stato che lascio al

primogenate Guido nel 1255. Costai avazzo i su i maggiori nel-Lardenga di tener per Lutoperò è nella cirtà militare. Quando più era alta la fortuna di Carlo d'Angio sotto papa Martino IV., e nonrimaneva speranza di meglio ai trhibe limi di Romagna, esso tirin dorupoe in campo i, conte di Ronagga, Gaoranni di Eppa, francese. poderoso per papali e regi auti. Peroce nella guerra, fu corrivo al sangue; segno alle papali con are, non se ne mostrò d'dente. Sconfitti i Forlivesi, di cui era capitano, piego il capo innanzi allosdegnato Martino: cess gli due figli ju ostaggio: pati l'esiglio in Piemonte,' Ma torrando alla guerra, chiamato lan dai Ghibelliag pr-api, pou terrobi mente tra od o Guelfi fino a che i Pisani, " constrosua yogha, furono pacificati coi Fiorentini, e allora se ne ando laipredi di para Celestino, non so se pentito del fatto contro la Chiesa. o fastulito del guerresco vivere, chiedendagh perbaio delle procurate ribellioni di Cesera e Forlì, e del molto mule arrecato al seggio di S. Pietro, e l'ottenne dal buon pontefice i I miliatti glialteri spiriti di Grido, ma nen conposta in pace la Romagna. Bonifazio sala sul trono di S. Pietro le pieno com era de ponsperi. di yake, volle più immediatamente proviedere al governo di quella. provincia, Imperocche il conte di Romagna. Roberto de Corpor. che sotto Celestino pi i per deputazione di Unilo che di Ini, era 🚓 – dato al governo di Romagna, aveva aspreggiato gli annui e monaddoletti, in guisa che la provincia ando tutta in rivolta.\* Bonjfazio lo telse d'ufficio, e sostituì in suo luego Pietro arcivescovo di Morreale. Intanto, pensandosi che l'irrequieto Gundo da Montefeltro, accolto in grazia da Celestino, ma non rimesso in possesso. delle sue signorie, non gli rompesse i disegni di pace, tolle grati-





George Malass, t. 22", 223. — Gov. Vis., 3b. 7, c. 40".

<sup>5</sup> Grov V at Jilk 8, g 20

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ep. et. Henry, Rayn. 1294, p. 15.

<sup>\*</sup> A 88. Ottown, S. R. L. C. B. 1140.

ficarlo e tenerselo amico. A di 25 maggio fu v sto Guido in compagnia, d'un papale legato entrar Forli, e ricevere dal medesimo il possesso di tutti i suoi beni e signerie. Il rilevamento del Montofeltrino tolse che costui nocesse a parte Guelfa; ma non produsse la pace. Il Morrealese fece poche cose buone nella provincia, e molte imprudenze. Tolse da capitano di Faenza Manghinardo da Sussiana, fece abbattere in Ravenna i palagi di Guido da Polenta e di Lamberto figliuolo di lai, e cagionò una terribile guerra in Faenza tra i conti di Cunio e i Manfredi da una parte, e Manghinardo, i Rauli e gli Accarisi dall'altra, i quali ancarono sconfitti e cacciati di città.

Bonifazio finalmente volse gli occhi a Guglielmo Duraute nato in Francia a Puy-Nisson pel 1237. Aveva questi avuto a maestri-Enrico d. Susa, ed anche Bernardo da Parma, uomo riputatissimo in ques tempi per notizia di diretto e perizia negli affari. Egli era l'autore dell'opera Spec dam Juris, che obbero tanto in pregio Baldo e Paolo de Castro, e dalla quale gii venne il nome di Speculator, I papi Clemente IV Gregorio X, Niccolò III, Martino IV e Onofrio IV le deputarone a difficili ed enere eli uffici, ne quali condusse così destramente gli affari, che lo soprannomarono anche Paulre della Pratica. Andò legato papale al concilio di Lione, e fu creato vescovo di Mande da Onofrio IV. Mentre da quattro anni reggeva qualta chiesa, Bontfazio lo chiamò in Italia, creandolo marchese della marca d'Ancona e conte di Romagna, nel quale ufficio era stato altra volta sotto Onorio. La probità e la perizia di costui davano a sperar bene al pontefice. Ma nient'altro 10 trovo negli annali di Foril \* operato dal Durante per la pace delle provincie che ebbe a governare, se non cavalcate, e qualche



<sup>1</sup> Chem. Popular S. R. L. 1, 22

<sup>4</sup> Ann. Foratir S. R. I t. 22, 16a, e seg-

parlamento che non portavano frutto. Vero è che non durò molto in quella legazione, trovandolo morto nel 1 di povembre dell'anno seguente 1296, e sepolto in Santa Maria della Minerva in Roma, ove vedesi tuttora il suo sepolero.

Attentamente riguardava Bonifazio Il reame francese, e coluiche ne teneva il governo, Filippo IV detto il Bello. L'impero tedesco non faceva più paura bensì la Francia recava qualche pensiero nell'ammo papale. E pouchè in que tempi un popolo nulla aveva a distinguersi dal suo re, essendo la sua ragione, la sua voionta, la sua vita tutta chiasa ia quella del principe; Bonifazio. nel pensare alla Francia, non faceva che posar la mente su Filippo che la governava Costui era nato nell'anno 1268, perciò, morto il padre Filippo III a dì 5 dell'ottobre del 1285, era nel diciassettesimo anno di sua vita quando ascese al trono di Francia. Nel sesto di di gennaio del 1286 Pietro Barbet, arc, vescovo di Reims, l'unse re in questa città; e papa Onorio IV lo venne gratificando con una bolla recatrice di speciali favori e d'indulgenze ai preganti pel prospero incominciamento del governo di lui 3 Scioltod'ogni tutela, perchè le leggi del reame a tredici anni dichiaravano maggiore l'età del re, si recò nelle mani le redini del regno. Acerbo di anni, solo sul trono, e non temperato da consiglio altrui, gittò l'occhio su le suggette genti, e le vide curve, il tenero animo inebriò subito dell'imperio. Povera la mente della supienza del governo, e guisto il cuore dalle adalazioni cortigianesche, la solavolontà gli era norma nel reggimento, e fa legge zi suggetti. Menò sposa G ovanna di Navarra, che gli portò in dote quest altro reame, e le contee di Champagne e di Brie, che appartennero ad Errico di Navarra suo padre, e quella di Brigorre, che da Simone. di Montfort era venuta in balia di Teobaldo II re di Navarra zio



<sup>&</sup>quot; Raw, t XIV, 2286, 28.

materno della Giovanna. L'accressinta signoria gliene accrebbe a sete; lo rese geloso del potere, immoderato nell'uso. Come l'avo soprannominarono santo, ed a ragione; il padre, ardito, ed a torto, lui chiamarono bello; ma di corpo. L'animo aveva deforme per iamisarata libidire di oro; e per averae, non conobbe mai giustaia. Rapinò sul popolo, diverò le chiese. Superbo, nelle miserie del popolo non impietosi mai, della ragioni della Chiesa símutato violatore. La Francia era in tali condizioni, che lungi dall' in frenare i visi del principe, li carezzava. Non era in tutto il rame altro potere che quello del re I signori fendali, un tempo formi da bili al principe, non solo eran domi, ma neppure offerivano più certa sembianza di potere a temperanza di monarchia. Costoro, depressi da Luigi IX, avevano deposte le rugginose maghe, ed udossate le morb.de stoffe italiane e fiamminghe: da guerrieri erano divenuti cortigiani. Servo tutto il rimanente del popolo. Il pôtere non fu mai tanto strettamente confinato in Francia dalla wientà del re, quanto in quel tempo. Nel dispotismo e nelle ra pine ebbe Pilippo valorosi ministri; in que lo i legisti, in questo die Italiani, Biccio e Musciatto di Guido de Franzesi. Que legulei gli alzarono intorno un baluardo di duritti, su di cui comtattet**tero** contro i nemici del dispotismo, con quella forza che <sup>sorge</sup> in una compagnia di uomini consapevole della individuale <sup>sua</sup> P**otenza** pello Stato, e del sostegno che arreca al principato. E come cittadella di rifugio, gli composero il Parlamento, in cui la nginstizia rinvigoriva per santità di forme.

Così munito Filippo, non trovava intoppi nelle afrenatezze del suo talento. Solo tra gli ordini dello Stato quello de'cherici lo noiava. Erano costoro associati per altre leggi, che non erano le civili; possedevano ragioni che non erano scolpite negli umani codici, e perciò invulnerabili dall'umano potere; possedevano un patrimonio consecrato per religione a Dio; avevano capo il romano



pontebre. Alla toba, alle ragioni di cost co anclava Filippo, e lel parale potere inge osiva. Cristiano egli era, e poteva pungergli la coscienza la anordinata concupiscenza delle divire cose; mi i giusporiti facevano risplendere la sua corona di tanta luce, che abbagnatane la vista. Filippo non vedeva più Dio, ma questa. E se era a prevedere qualche lotta, la lotta non poteva essere che col papa.

Bomfezio sapera chi fosse questo F, lippo, perchè schique acerbo di anni, erasi gia addimostrato maturo alla taminide per una soleme ribulderia, la quale, più che altrove, levò sozza fama di lui in Italia. Gli Italiam in que tempi erano operosissimi nel commercio; e molti se ne trovavano in Francia; e come quasi soli a negoziare, erano ricchissimi. La notte del primo di maggio dell'anno 1291 F. lippo piombe loro addosse all'improvviso per sui immistri e li sprofundo tutti in oscure prigioni. Seppero dopo alquanto di ten po che per peccato di usura fi sero cosi puniti, e che a confessarlo sarebbero stati messi a crudeli terture, Que'unsorala i comperarono la vita e ia libertà con le loro ricchezze; e i giudici che avevano il mo idato di con lamarli, le raccolsero e recarono a Frappo. I due fiore tuni de Franzesi lo consiglationi a questa rapina, i giusperiti giula onestarono, non vergognando del ru tianeccio.

PARIL LABOR TO B. 14 C.

## CAPITOLO IV.

Educardo Clagado em la fesse. Si trora in garera con Fibres. Sa affort fessa entratada contratada estra paraco tra di oro. Speciese legata per ace rdaria. Attengoga conta trega, e la perdone per francesa estida. — Lettre de Borriero ad Educação — Altra legata ad Adolfo re del Romano, e paralo en garera Romano de Romano, e paralo en garera Romano fusio — Trast, efecta della guerra. — L. Bodo falsa la pada a moneta se Constituente del giose de la Dan marca, e prepotence de re darena frenza dan referencia del marca de prepotencia de respecto VI dancese fa Editar mello proposal farera secono est il preposita Lundose — Consendo que de respecto de respecto VI dancese fa Editar mello proposal farera secono est il preposita Lundose — Consendo que de stasso la violenta tirano del — Paga de pregiona producti una vigno con esta cana de finantazio a. Paga de pregiona producti una vigno con esta cana de finantazio a. Paga de pregiona producti una vigno con esta cana de finantazio a. Paga de pregiona producti una vigno con esta cana de finantazio a. Paga de pregiona producti una vigno con esta cana de finantazio a. Paga de pregiona producti una vigno con esta cana de finantazio a. Paga de pregiona producti una vigno con esta cana del finantazio a. Paga de pregiona producti una vigno con esta cana del cana del finantazio a. Paga de pregiona producti una vigno con esta cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana del cana

A vedere come Bomfazio cominciasse ad urtars con questo principe, è mesticui che ora dica di Eduardo, perché dalle ini n cizie di costui col Francese conseguitarono quelle del Bello col papa.

Eduardo, terze di questo nome inginolo di Errico III, allorche Bom fazzio venne al poatsficato, era nel empaantesamosesto anno di sum vita Aitante della persona e di ben composte ed ordinate forme, lunghe e nerborute le braccia, non era chi gli stesso a petto per forza; e così ammaestrato nel cavalcare, che nin fu mai nei tormei cacciato di sella o per impeto degli avversi o per violento rin balzo del cavallo Focosi s, arti aveva, iraccado l'animo, matollerante delle ingiurie, ma facile ad abbonacciarsi con chi gli si sommetteva sprezzatore de pericoli, ma ne pericoli fortanato: 1 mon crudo il cuore, aimeno non el iuso alle affeziori del sangue 2 mon crudo il cuore, aimeno non el iuso alle affeziori del sangue.

<sup>1</sup> Language, Han at togethere, t. 2, cap. 1

<sup>2</sup> Trovandos in Saida in compagno de Carlo d'Angio, e venetigli mova della mete del fiele, e addebre ferte de seprany autora melicapa la del paere tanto fun consecuencias la pianse, che dario non preste tenere da demandergione a rapione. Led cylored in questa sentenza la perdita de fign riparara, priendeseno

Po chè solo accorse ai cudenti favori di Terrasanta, ed arrestò per poco la rovina di Tolemaide, era caro il suo nome ai cristiami ed a Roma; perciò tornato di Levante, attraversando l'Italia, ebbe onori di trionfatore, 'Ambizioso, più che ogni altro suo antecessore; ma il desiderio dell'impero concentrò nell'isola della Gran Brettagna, a formarne una signoria tutta ana, e perciò mentre che visse, ogni opera mise ad assoggettarsi la regione di Galles ed il roune di Scozia E poichè ebbe molto a guerreggiare, taglieggiò molto le chiese per averne oro. Ma i baroni ed i vescovi in Inghilterra, affortificati dal a Magna Carta, serravano come muro il talento del principe e per poco che questi imbizzamisse, gli era forza arrestarsi. Eduardo non solo fu arrestato, ma unche posto in grave pericolo da essi, appunto pel fatto delle taglie.'

Ai tempi che discorriamo aveva Eduardo fin dal 1284 conquistato con la forza delle armi tatto il paese di Galles, e procedeva per gradi alla signoria della Scozia, avendo nel 1293 riceviato sagramento di vassallaggio da Balhol, che per sua sentenza aveva ottenata la corona di quel reame Questi prosperi successi ingelosirono forte l'ammo di Filippo il Bello. Nulla avea costui a rimproverare ad Eduardo; il quale pel ducato di Aquitania che teneva in feudo dalla Francia, avevagh in sul primo salir che fece al trono d'Inghilterra giurata fede di vassallo. Gravemente portava Eduardo questo giogo, ma senza scrollarlo; gelesamente Filippo i coaquisti di liu. Incominciarono ad impigharsi questi due principi per una plebea contesa. Uno di Normandia ed un



generare degli a. ri, non mon quella de genitori. Chron. Medisi Friveri, ap. Achery. Spieli, p. 204, " Jacturan liberan facilian, cum quetalle maliipiscentar, ir remediabilem vero case parentum mortem, qui nequennt restaurari.,

Lines, ib.

Lysc., t. 2 pag 63.

Inglese, marinari, vennero verso il 1292 alle muni tra loro: morì il Normanno delle percosse. E questa fu la scintilla che appiccò il fuoco della guerra prima tra Francesi ed Inglesi, poi tra'principi. Nel 1293 le offese e le rappresaglie si riscaldarono in modo, che, non intimata nelle consuete forme la guerra, con molta furia e grosso navilio si armeggiò d'ambe le parti, con solenne sconfitta de' Francesi. Eduardo tenendo come privata que la zuffa e non ordinata da lai, rifintò la parte che gli spettava della preda fatta m que lla battaglia. Egli non voleva la guerra, ma queste cautele non gli bastarono a cessare Filippo che gli veniva incontro stivato de' suoi legisti, che avevano la onnipotenza di creare il diretto, ed ai quali non era occulto il divisamento di Filippo di cacciare Eduardo dal continente francese.

In quello scomposto guerreggiare si d sse, che que' di Bayonne, sudditi di Eduardo, tentassero sorprendere il porto della Rochelle. Filippo, come diretto signore dell'Aquitama, mandò ordinando al megotemente inglese, che in francesi prigioni rinchiudesse i colpevoli. L'ordine fu negletto: gli uffiziali del Bello volevano da quella regione sgomberare gl'inobbedienti vassalli; ma con le ami furono respiriti Allora Filippo fe citare Eduardo come suo vassallo a comparire tra venti di iniunzi al suo parlamento, a rendere ragione delle offese che gli aveva arrecate L'inglese principe efferi riparazione di ogni ingiuria e danno, e chiese che le discordie si acconciassero per sentenza di arbitro a loro sce ta, quale avrebbe potato essere il papa, essendo tifficio di l'il mantener la concordia tra i principi."

Le Profferte fece rinnovare anche per suo fratello Edmondo, spedito ambasciadore la Francia: ma costin, nomo di semplici

<sup>2</sup> D<sub>AKIKL</sub>, Hot, de France, Philips le Bel <sub>1</sub> nn. 1295.



 $<sup>^{1}</sup>$  Wallying, 60 479. — Terrer, Choss 974 — View, life 8, eap. 4.

costreni, capitò male nelle reti del Bello e dei suoi legulei. Conchi ise un trattato, per cui nel 1294 Eduardo l'asciava nelle manidi Filippo per solo quaranta di la Guascogna, a riparare il suo leso onore, e questi ritirava indietro la e tazione. Promise il Bello, e consenti Eduardo al conchiuso dal buono Edmondo, ma scorsi i quaranta di, il Francese, violando la data fede, nè restitui la O sascogna, ne rumse dalle feudali, inquisizioni, facen lo condannare Eduardo dal suo parlamento come contumare. Si ruppero le pratiche degli accordi, e si venne alla guerra. Ciascuno degli ava esari persò a munirsi dell'allenaza di altri principi. Filippo e miliusse in sua parte Ermeo re di Norvegna, avverso ad Eduardo, per bè escluso da lui dal trono di Scoziu: Rodolfo, spodestato re d i Roman , speranzoso di scavalcare l'ernulo Adolfo di Nassau, Ugo di Longwy, Jacopo di Chatillon signore di Leuse e di Con le Fiorente conte di Olanda, Ottone IV conte di Borgogna, e finalmente alcune città di Castiglia, ed i comuni di Fontarabia e S. Sebasticuo. Era vincolo ai grandi signori la speranza di dilatavsi, ai piccioli l'ore di Francia.º Eduardo poi trassesi appresso Adolfo di Nassau re de'Romani, privato da Filippo degli Stati di Arles e di Borgogna, Filippo de Richemont duca di Brettagna. Ma più cal la opera posero entrambi a suscitarsi scambievolmente poderosi nemici quasi in cusa propria. Fil ppo si strinse con Gios unu Ballioi re li Scozia cui Eduardo faceva mordere un duro franc, e si promisero a vicerda di muove e le armi contro l'Inglose, o che francia o che Siozia si volgesse ad osteggiare. Eduardo poi fin lal 1294 avea conchiaso altro trattato con Guy da Dampierre conte di Fiandra e vassallo di Francia, che gli promise in moglie la figlia Filippa con ricchissima dote. Ma il Bello



<sup>1</sup> W. Oak Sea, 60, 48 L

Rysing + 11, p. 695.

reper trarre a Parigi con amene sembianze il conte e la fid mzata, rhe fece iniquamente imprigionare nella torre di Louvre. Guy trovò po modo a fuggirsane, e la porera figliuola vi rimase fino a tiror te che fu, come disse lui, di veleno. Violenze, e le strustro puù forte il Fiammingo ad Eduardo, e lo ferero por tanto inciosamente guerreggiare contro Filippo.

Taki cose facevano questi principi, mentre che in Anagui, come iu detto, alla presenza di Bonifazio, rifiorivano gli animi della spera nua nella pace. Costui, che la desiderava davvero, adoperò tutta la ragione del suo i flicio, che cra quello, come padre dei felleli, eli porre gl. animi in corcerdia, per ottenerla fra Fili ipo el Educado, Claudio Flemy trova appunto in ció, che Bomfazio tisse stato nomo intempestivo, che voleva intrudersi nel fatti altruri. e farla da padrone." Ma il buon confessore di Luigi XIV, 🤏 alf a sejenza della giusprudenza, che aven molta, avesse saputo aggiungere un po di quella che chiamano filosofia del a storia, arabbe facilmente compreso, come un romano pontefice ai tempi. n Boni fazio era, per comane consenso de' popoli, riputato natunle arbitro delle gravi controversie; la qual sentenza non era più a'stoù tempi; e percio manescamente si giudicava della rugion degli Stati e de' popoli, che con le sostanze e il sangue dovevano al suo Langa comprare il sempre formidabile nome di Grande. lafatti. Eduardo di proprio consiglio voleva sottoporsi con Filippo all au Dituio di Bonifazio, perchè a lui spettava di mantener pace tra i fedelt.

Adunque Bonifazio, a spegnere quelle lagrimevoli ire, entrò linediatore tra Eduardo, Filippo e quelli che li segnitavano, perche un u facessero gitto del sangue del popoli, e non succhiassero



Village, VIII. 19. — Chron, Naxott, 1894. — Walstro. 29. 1 (L. St. n. 22

le sustanze delle cluese per ahmentare la guerra. Vero è però che un tutto questo negozio della pace egli addimostrò sempre inchinargli l'animo a favore del Bello, e le pratiche essere riuscite sempre per il meglio di costui. Nel febbraio del 1295 spedì in Inghilterra e in Francia legati i cardinali Bernardo vescovo di Albano, e Simone di Palestrina, a togliere le armi di mano a que' principi che già guerreggiavano. Avevano comandamento di rompere quelle maledette leghe; setogliere le parti dal sagramento con cui eransi legate; rimuovere ogni ostacolo alla pace; e con questo, larga potesta a faliminare consure, chiusa la via alle appellazioni.

Nel maggio del 1295 giunsero i legata a Parigi; \* indi a Loadra si recarono nel luglio. Eduardo accolseli con ogni mamera di onori, e convocò un gran parlamento a Welstminster. In questo il Prenestino e l'Albanense sposero le ragioni della loro ambasceria; Edmondo, fratello del re, e Giovann. Lacy quelle della guerra che erasi appiccata con Francia. I papali consigli di pace, quantunque piacessero ad Eduardo, non potevano da lui abbracciarsi, perchè, legato con Adolfo re de' Romani, era mestieri del consenso di lui. Si venne, come Dio volle, ad una sospensione di armi fino al novembre, "durante la quale si fosse potuta negoziare la pace. Ma eccoti, in mezzo a queste speranze, repentini scendere i Francesi a Douvres, e porlo a ri serando soqquadro; di che come la novella giunse ad Eduardo, non solo ruppe la sospirata tregua, ma ai vecchi, novelli sdegni aggiunse."

Intanto Bonifazio da lungi accompagnava per lettere i legati,

<sup>&</sup>quot; Rat 1295 41, Ept 2, Rb. 1-

<sup>\*</sup> Chr. Guille, Nasgri ap. Achery, t. 3, 1995.

Rvusa, t. H. p. 685.

Chron. Grad. Kasud. — Matt. Wester & — Katghton de Ev Angli, I b. III,
 2503.

a dar rincako alle loro pratiche. Una ne incinzzò ad Eduardo. nel di 28 di maggio 1295 i da Velletri, la quale forse giunse durando il parlamento di Westminster Esortavalo a deporre i pensieri de la guerra, non essendo quegl'impronta armeggiamenta che esercitava contro Filippo opere degne dell'età sua volgente a recolhiaia, non comportarlo il corpo proceduto negli anni. Avere lui obliato, essersi votato al supremo Re, per soccorrere Terraunta ? Non pensare allo scapito della eterna sua salute, profondendo le forze contro ai fratelli cristiani, che pure dovevano tolgersi contro agli infedeli? Non pensare essere quella contesa ndecorosa ad un re, cagion di giubilo ai nemio della Croce? Pregarlo pel Signore G Cristo, per la riverenza dell'apostolico Seggio, per lo meglio dell'amma sua a pacificarsi con Filippo. Per lo stesso negozio della pace spedi Bonifazio l'arcivescovo di Reggio e il vescovo di Siena legato ad Adolfo re de' Romani, Costui, confiden te in Eduardo, sperava avvantaggiar molto nella guerra : ma l'ennulo Alberto che gli voleva togliere la corona, lo teneva inquieto, e gli rendeva necessaria la benevolenza del papa. Perciò <sup>areva</sup>. già spediti a questo suoi messaggieri protestatori della sua devozione alla romana Chiesa; ma milla della pace. Bozifazio gli nifert **Er**azie de' devoti uffici; gli significò la sua benevolenza; lo esertò a non fare discordare le opere dalle parole; pace volere tra  $^{\mathrm{lag}}$ e  $\mathbf{F}$ ilippo $_i$ ed a comporla, mandargh legati il Regino ed il sa-1996 Prelato." Ed .n altra epistola," gittandogli nell'animo qualche timore della mal ferma signona di lui, mcommeiò a fare certo lamentazioni, perchè nella solenne sua esaltazione al papato non

<sup>\*</sup> Rp. 170, ap. Ray, n. 4%

Ep 270, ap. SAY, 1995, 43.

RAY, 1995, 44, Epi, 171.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ib. Ept. 175.

<sup>11 -</sup> ROMINAMO VIE.

aveva visto i consucti ambasciadori del re de'Romani « Sona questi, o figlinolo, i commendevoli cominciamenti della tua grandezza? Sono questi gl'inviti e i conforti che dai alla romana Chiesa, perchè felicemente aiuti alle tue bisogne? Imperocchè tenendoti eletto, e quasi chiamato da Dio a studiaze la pace e la tranquillità di tutta la Cristianità, nel bel principio ti prepari nella tua potenza, e ti accingi con tutto sforzo a sconvolgere il mondo, ad attizzar la guerra tra cattolici principi cristiani, e vi adoperi le tue forze non senza un grande scapito dell'onor tuo. Sta forse bene a te, si grande e potente principe, come soldatuccio gregario, essere tratto all'odore di qualche stipendio ad armeggiare? Queste cose ti reco innanzi, come amatore dell'aumento dell'onor tuo, fama ed imalamento." »

E perche le parole ricevessero rincalzo di più efficace argomento, dopo aver per lettere esortati i vescovi di Germania ad accogliere onorevolmente i suoi legati, a tenere per valide le censure che questi lanciassero contro ai contumaci, e finalmente tentato l'ammo d. Adolfo per mezzo di certo Diterio frate dei Predicatori, autorevole per la sua pietà presso il re;" incominciò a servere all'arcivescovo di Magouza, perchè, non volendo Adolfo ristare dalla guerra gli negasse a uti e sussidi Questo era un tagliar le gambe al re; il quale nel sabre al trono aveva trovato che i principi dell'impero, durante l'interregno, avevano usurpati molti diritti fiscali che appartenevano al sovrano e i beni della corona germanica: perciò, magre le rendite de' suoi Stati paterni, dai principi elettori e dai vassalli solo gli poteva venire soccorso di moreta.



et 1 es, T

Ed em vers: "Romanerum rex Adultis regi Anglia Eduardo permita contra regia: Francia confederates.... Grina. Navan, Chron. 1294. "Rex Anglia misit regi Et manor en XXX., in this Marcorum, ut retuit qui wellt...... Chron. Colonomerum, par. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ray 1995, 46

Berne detta opera era questa che poneva Bonifazio, a rattenere le armante mani di questi principi, pel bene de' loto popoli e delle chiese. Le guerre non si far no senza danaro, e per averne, tanto Eduardo che Filippo a spesse clarghe taghe si volgevano sui laici e sui cherici, si che quelli impoterivano, e questi prangevario en mene una violazione delle saere immunità. Appunto nel maggio, che giunsero i papali legati a Pangi per la pace, Fihppo - Chsonestas a la regal dignità, ed oltraggaiva nel modo più ple-beo le sante ragiori de suoi popoli per quella maledetta guerra. Fece bandire nel suo reame questo scandaloso editto: Les angustie in che le ponevano gli affari del reame determinarle a far comare una moneta, nella quale forse sarebbe stato qualche cosa di manco nel peso e ne, valore, obbligare sè e la sua denna. Giovarna di Navarra a riparore il danno che ne sarebbe tenuto a chicchessia. > La promessa non fece gridare sab to gli stupe fatti Francesi: ma gradarono appresso, quando il re sa assch ette dall'obbligo della riparazione, e torno al dolce di questo apments.

Ma mentre gli dolera a Boalfazio il cuore ne vedere poco frattuosse le sac cure verso l'a glese e francese pracape, un altro principe borcale, non solo sulla roba, ma sulle persone sacro a Dio stericlera selvaticumente le mani. Era questi Erreo IV va di Baumarca. Ma innanzi che dica delle sue violenze verso l'arcivecovo Lundense, a ben giudicarle, e mestieri prendere più da capo le mosse. Dopo la morte di papa I mocenzo III, la immunità del cheric i o del patri noni ecclesiastici income iò a patri molto, cle potestà izicali poco temperata nente vi sten levano le mani, nel pacesi più e vui per pregnul zi di rivendicati diratti, negli merviti

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Омбеца elementade Finnes tom. 1 р. 325 - dans inquelle i, munquent post 3400 qualque element da punts on da titra.

per impeto d'ingrerio. Tra questi erano i re di Danimarca, reame che comprendeva la grande penisola di Jiatland ed altre isole. Schbene fin dall' \$26 vi avesse recato la luce del Vangelo S. Anscherio, monaco benedettino della Ladia di Corbia in Francia, pure durazono i Danesi nelle paraterie, che esercitarono specialmente in danno della Francia, 1 Cessate le piraterie, i costuni aspri durarono; e nelle storie danesi è sempre a compiangere guerre crudeli, ammazzamenti di re, ribellioni di popoli : in una parola, poca santità di giustizia, molta intemperanza di forza, e forza selvatica. Non è dubbio che anche i cherici non andavano mordi al tutto de' vizi di quel popolo, ma certo che la riverenza verso Dio e'snoi min stri era sendo spesso assai debele a guarentiri, dal disordinato imperio de principi danesi. Fin dall'anno 1257 trovo che i vescovi erano venuti in grande sconforto per le violenze de laici, e pensavano, con decret, fermati in un concilio nazionale, munirsi contro di essi. Si ad ir arono i vescovi, e nel sinodo fecero quattro decreti, che trova isi tra le epistole di Alessandro IV, è pubblicati dal Rinaldi e dal Mansa. i quali son preceduti dalle ragioni di quel sacro convegno, ch è bene portare in volgare. « Essendo la Chiesa danese esposta a così grave persecuzione de' tiranni, i quali nen dubitano fin setto gli occhi del re di arrecare ingiurie e minacce alle persone dei vescovi, che si proferiscono muro di difesa alla casa di Dio; le quali minacce sono ragionevolmente a temersi, essendo il eleroprivo al tutto della difesa della secolare potestà; e la loro baldanza libera e sciolta da regio timore, potendo sfrenatamente procedere in peggio, essa Chiesa ha fermato coll'autorità del

Art de verif les dates

Late 3, eps 674.

Colt. Max. Convil., tom. 23, colum. 215, ad an. 1237.

presente Concilio ... > Sieguono i decreti, i quali, ripiem di apostolica libertà di giudizio, come muro si levano a proteggere la immunità de' vescovi a fronte della stessa prepotenza del principe. Statuirono: interdirsi in tutta la Danimarca i divini uffici, se imprigionato, ferito od oltraggiato fosse un vescovo per comandamento, consenso o piacimento del re. Se que' mali venissero ad un vescovo da forest ero potentato, che si congetturi consigliato dal re o da qualche maggiorente del reame, la diocesi del prelato oltraggiato rimanere interdetta. Interdetto il reame, se ritroso o nolente il re, a ristorario dell'offesa nello spazio di un mese, ammonito da due vescovi o cherici. Solenne scomunica a prete o cappellano celebranti i divini uffici in tempo d'interdetto, o in pubblico o alla presenza di un di questi potentati.

Dai rimedi si conoscono i mali; i quali, anzi che scemare, si facevano più gravi, non potendo que' re danesi persuadersi che sulle chiese non impera che Iddio ne' suoi ministri. E gli urti eran sempre con gli ascivescovi di Lunden, principal sede della Danimarca. Un anno dopo l'anzidetto sinodo. Cristoforo I seppelli in una prigione Jacopo Erlander arcivescovo Lundense. Sì venne ai tempi di Errico IV, e nuove controversie con Giovanni Grandt prelato lundense. Cagion della lite, l'assuazione di costui a quella cattedra, innanzi che il re lo confermasse col suo beneplacito. Colui erasi recato in Roma per conferire col papa dei bisogni della sua sede, e tornato, tenne nel 1292 un sinodo a Roschild de suoi suffraganei, a guarentire la libertà de' vescovi malamente aggredita da Errico. Colò che doveva far masavire il principe, lo aspreggiò; ed ingannato da quella peste che sempre insidia ed



Jon. Isi.e. Postranes, Review shows in Rest, Edit. Amsteroland, 2021 in fel. lib. VII. pag. 318.

assedia i troni, dico gli adulatori, ' venue a fatto assai violento. Era stato tratto in prigione un certo Rannone Giona, già maggiordomo del padre di Errico, come colpevole di congiura fatta contro il suo signore Errico V, ucciso dormendo nel villaggio di Finorap presso Wiburgo a colpi di mazza nel 1286. Egli nella tortura confessò il delitto, e ne pagò la pena con la vita. Il morto Rannone era nipote per femmina dell'arcivescovo lundense. Questa parentela parve ad Errico un bel destro da renderlo corpevole. e giud carlo a proprio talento Comandò a Cristoforo suo fratello, chiadesse in carcere l'arcivescoto e Jacopo Langio, preposto della diocesi lundense; o sparse voce, ad onestare quel sacrilegio, essere stato aiutatore e complice degli ammazzatori di suo padre Errico V, perchè congiunto per sangue ai congiurati alla morte del genitore; alla sede lundense venuto contro il suo volere. Dopo nove anni si addava il Danese della voluta complicità dell'arcivescovo, gradicando delitto la innocente parentela coi congiurati. colpa I esercizio della liberta ecclesiastica. Ma non erano le congiure nè le parentele che rendevano colpevole il prelato, bensi la sua nobile resistenza alla prepotenza del baldo principe. Infatticostui, a celare la ragion vera di quella prigionia, simulando pietà per la Chiesa, bandi certa scritta regale, che recava: Lui prendere la difesa della chiesa lundense priva di pastore; star vendicatore di ogni danno che fosse arrecato ai sacri diritti ed alla libertà di quella... « Non vogliamo, diceva, che la santa madre Chiesa, o il clero di questa diocesi, quantunque priva di pastore, venga oppressa e gravata nella roba, ne'duntti e nella libertà dai morsi aggirriosi di certi dicapal; essendo specialmente obbligati.





<sup>\*\* \*\*</sup> Servaites regia pravis, ut cred that stimulate summis, et mendacibus provocate sum l'us perversor qui qui mals mals adjecce sat quat, ... tEpot. 358 nd 16 g. Donie Bonion VIII. E crode cho preenquise male alla madre di Errica VI chi confluera i person, sessado assal province Errico.

dall'ufficio cui siamo deputati, a provvedere sollecitamente a.la sua pace e quiete. » Voleva cacciare i tirarmi, ed egli, facendosi sapa, era peggio che lupo. <sup>4</sup>

Adunque languivano da alcune settimano nella carcere, l'arcirescovo ed il preposto, e non compariva speranza di ascirne, congravissarmo danno e scandalo della chiesa, lundense. Alla fine il Peposto. Dio sa come, fuggi dalla prigione, e difilato renne in Roma, ed empl di lamenti la papale corte, lasciando la Danimarca involta in terribile guerra cavile. Bonifazio porse orecchio, come dovera, alle lamentanze del profugo preposto, e se tinta Dolazione delle immunità ecclesiastiche gli andassero al enore, 📭 è a dire. Tuttavolta temperò l'impeto de'giusti sdegni, e non P<sup>rocess</sup>se aspramente verso Errico, innanzi che fosse stata hen chiarita la cosa. Gh mandò legato Isarno, arciprete di Carcassara. Che doveva curare l'esecuzione di quello che spose al Danesse im una lettera. Incominciava Borifazio a lamentare i mali di che € ra conquassata la Danimarca, e dice: « Piangergh il cuore a sontire come il reame andasse la erato per disconlie, smui to di Suestanze, tutto quanto sconsolto, ed in questo non riverito l'antone della pace, negletta la sainte delle anime, spento ogni Perssaero di pietà: e perciò larga la via agli scellerati fatti, orride <sup>6</sup> De failhde case operarsi, insorgere litigi, gli odn infocarsi. Cio avvocatre per la sacrilega presura e prigionia del suo fratello G o-<sup>Carrini</sup>. primațe lundense, con onta si grande della Maestă Divina,  $\operatorname{Pro}_{\mathcal{S}}$ io dell'apostolico seggio, e scapito dell'ecclesiastica libertà : Progravlo per Cristo Signore, e comundargli, tornasse a libertà l'arci v escrovo, e non gl'impedisse la venuta in Roma, sendo m quella Prigionus offesa grandissima at Re della gloria che lo teneva in trongo, scompigho nella Chresa, scandalo tra i fedeli, spedissegli



D<sub>CON TAX a</sub> Don Hot. lib. VII, p. 380.

finalmente legati bene istrutti di quest'affare, per risaperlo più chiaro, e prendere salubri ed energiche provvidenze per la pace del suo reame. ' > L'arcivescovo non aspettò la licenza del re per recarsi tosto a Roma: per pietose arti di colui che gli apprestava il cibo, il quale aveva asceso in un grosso pane che gli porse una lima ed una scala di seta, alla perfine ebbe il come campare felicemente dalla rôcca. \* Pensi chi legge se andasse subito in Roma, e lamentasse molto le patite persecuzioni

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Epist 358, Rat. 50.

<sup>■</sup> Po.x7 AX., il.,

## CAPITOLO V

Ora tort sie linn a Jacopo il Arugona. — Luco delete nel vedersi da lu, abbandonati, e quello di tutta Sicilia. Federace e gradato re — Bendazia apedisce in quell'i scola il Calamandrano a culmaria. — Furrosa ripulsa che receve del Mesantesi.

Wa obseca da E-dertes II Loca — Hontano crea unoci cardinali. — Azerosca 1 culto de 35. Agostro, Ambroca, the manino a tiregoro, a degli Erungolisti.

Le speranze concepite da Bonifazio, nell'abboccamento avuto con-Federigo a Velletri, se ne andavano in fumo; . Sicilani aborrivano il giogo francese, ed anche Federigo si sentiva tratto a regnare dall'ambizione. Nè potevano i legati spediti da Bonifazio trovare ascolto, essendo tutti in Sicilia infenti a certe voci che correvano intorno a Jacopo d'Aragona che fedele alle promesse di pace, andaya compiendole con molta loro disperazione : dicevasi aver ceduti i suoi diritti sulla Sicilia a Carlo di Napoli, Allora Costanza, madre di Federigo, regunate a parlamento i maggiorente dell'isola, fermò mandar legati a Jacopo per raccogliere il vero di quello Noci, e per distorlo dal fatto: e andarono Catalio Rusto, Sartorio Bisala, Ugo Co ac; i quali, non solo a nome di Costanza, ma di tartta Sicilia amministrarono l'ambasceria. 1 Costoro, giunti a Barbera terra in Catalogna il di 29 ottobre, " trovarono le cose tali Tua li averale recute la fama in Skilha; anzi furono essi testimoni del come solennemente fu bandita la pace tra Carlo e Jacopo, e

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Boune Machanner, Rival History 15, IV, P. ap. Berm of Parrier, De Rober Steading 1604. XI, cap. 3, 146.

Xie Spreinle, Phone. See, c. 52.

videro Bianca condotta sposa al medesimo dai due legati di Bon.fazio, essendo morto per via Guglielmo cardinale di S. Clemente, che aveva dato il papa a compagno della fidanzata i Fu grande il dolore che prese gli ambasciadon siciliani; a recatisi alla presenza di Jacopo, con eloquentissimi modi si sforzarono di persuaderlo, perchè non volesse con quella rinuncia del reame sicultano rovinarli in braccio degli abornti Francesi. Ma sebbene a Jacopoandassero nell'animo que'discorsi, pure si tenne fedele alla pace promessa, e con belle parole accomiatò i legati. Costoro, disperatiuella cosa, ruppero in pianto e lamenti. lacerandosi le vesti in segno di smisurate dolore, ed alla presenza di tutta la corte aragoaese si misero altamente a dichiarare, tenersi sciolti da qualimque vincolo di soggezione a Jacopo, e liberi di potersi creaze un re che loro più talentasse. E non vollero partirsa, prima che Jacopo non avesse loro data scrittura della sua ripuncia, meno a documento del fatto, che a maravigha del posteri ; non petendo persuaders: come avesse potato l'Aragonese, chiamato ad imperare da essi la Sicilia, ora quasi fellonescamente abbandonarla ai nemici. E conquesto se ne andarono; ne cossarono dal far mostra del loro cordoglio con altre apparenze, indossarono certe vesti a l'ingo strascino di gramaglia, e tinsero di nero le aliterne e le vele della nave che salirono, perchè tutti a vederli sapessero essere recatori. di luttuesa novella.

Certificati i Siciliari della conclirisa pace e della rassegna fatta da Jacopo d'Aragona de' suoi diritti sulla Sicilia in man del pontefice, signore liretto di quell'isola, ceme dalle cronache del tempo appare, maravigharono e lamintarono. Mano credo cue godessimo



<sup>1</sup> Epist. ap. Rvvv. n. 34.

Leon Measur Storet, In rebus Hapanelos, 35. XI, apud Asparan Scotters
 Franceforte 1603.

del fatto, perchè, sciolti da Roma e da Cario per libero moto, da Jacopo per sua cessione, sentivano sciolte le menti e le mani a comporte un reggimento, il quale, nato dal popolo, avrebbe tra questo e Il principe creato certo diritto, temperatore di monarchia e conservatore della prosperità de' suggetti. Nè a Federigo spiacque il conchiuso, che ad ardente ed ambinioso giovine era poco il vicamato, molto la corona, quantunque datagli de popolo ribelle al a romana Sedia. Adunque fu tenuto un parlamento in Palermo, ove, timidi ancora, perchè incertà del voto universale, i Siciliani gridarono signore e non re dell'isola Federigo. Più solenne convegno fu quello di Catània nella chiesa di sant' Agata, ove non solo , sindaci, ma anche i maggiorenti del reame, ristretti a consiglio, per comune voto gridarono re Federigo nel di 15 di genraio. Arringarono Ruggiero Loria, Vinciguerra Palizzi, focosi oratori, infermi nella ragione del fatto. Volevano riconoscere nel popolo un diritto di scegliersi il re; e ad onestarlo, non disconostevano quello di Roma, affermando, aver potuto Jacopo rassegrare in man della Chiesa il diritto proprio sulla Sirilia, non averne però potuto spoghare Federigo. Infatti Jacopo non rassoguò un man de' Siciliani la corona, ma un mano di Carlo, che rappresentava il supremo deminio di Roma nell'isola; e per cui ne ebbe dal Francese a compenso la contea di Angiò e di Forcalquer 🔭 Ad apparire più ragionevoli, dovevano più nettamente protesture, non volendo la signoria di Roma nella persona di Carlo, avere essiil diretto di sceghersa un re. Il chiamare amemoria il testamento d. Pietro o la rassogna della corona fatta da Jacopo, era un riconoscere il possosso di questo della Sicilia; e perciò il libero suo

Vic Special, Id. 2, cap. 23. — Fazzet, lib 9., c 2

<sup>\*</sup> Not Sugaran, lib. 2, c. 70. "He autem Rex in bac parts permutations deceptus est; dum propriam trad dit quod tenebat, at alienum resum ret quod sperabat."

diritto di disporne a suo talento, o il dominio diretto della santa Sede.

Poichè giunsero a notizia di Bonifazio i fatti del parlamento di Palermo, incominciò a fallingli la speranza di raddurre i Siciliam sotto l'obbedienza della Chiesa con miti e pacifici consigli. Tuttavolta, quantunque avesse potuto por mano alle armi, non mancandozli gli ajuti francesi e gli aragonesi, soprassedette ai consigli di guerra, e tornò alle pratiche di pace. Ultimi sforzi, che pure dovevano tornar vani; perchè popolo di fresco uscito dal servaggio, e confidente nella propria virtà, non si lascia condurre. Le pinghe aperte dal primo Carlo sanguinavano, e l'ebbrezza dei francesi Vespri annugolava le menti. Certo è che putissero sotto i Francesi i Siciliani, giusti gli sdegni e l'aborrimento del loro governo: ma era pur vero che sotto Bomfazio non si sarebbero fatte ribalderie a man salva. Costui era, e poteza esser giusto. I lamenti, poco bene accolti in corte papale, precorsero, ed ingenerarono la terribile vendetta, ed ora toglievano ai Siciliani ogni fiducia in Bonifazio. Ciò conosceva il Pontefice; ed a sgomberare dagli animi ogni timore di forestiera tirannide, proponeva loro pel sno legato Bonifazio Calamandrano, gran maestro de' cavalieri di S Giovanni, giuste condizioni, dicendo loro: « Pel trattato di pace con Jacopo, la Sicilia essere tornata in piena balia della Chiesa; lui, quasi padre di famiglia e signore, volor provvedere alla loro sicurezza: popolo senza governante non potere stare; scegliessero nel collegio de cardinali colai che più atto pensassero al loco reggimento; lui inchinevolissimo ai loro desiderii. 1 » Nulla de' Francesi o di qualunque straniero: volera Bonifazio condurre i Siciliani ad italiano reggimento. Non mi pare fossero fallacie in



<sup>\*</sup> Yedi Doe, Tf.

queste parele, provvedendo egli con ciò unche bene all'uti ità della Chiesa. Meglio era tener le brighe nelle mani proprie, che farle tenere a Carlo; nè questi poteva lagnarsi di Bonifazio, il quale, per la intolleranza di Sicilia che spezzava il giogo papale, doveva piuttosto provvedere a sè signore diretto, che al Francese signore vassallo. E Bonifazio diceva davvero; perchè già si addava della mala fede di Jacopo da quel dire ai legati siciliani, che li lasciava liberi di scegliersi il re, e che Federigo era cavaliere, e sapeva il da farsi. E meglio era pe Siciliani obbedire a papa italiano, che ad Aragonesa. Se avessero avuto nente fredda i Sachiam, avrebbero potato allontanar Carlo, rompere il vincolo che univa Roma con Angiò; e nel cacciare i Francesi, avrebbero avuto soccorritore e non nemico Bonifazio. I fatti che seguirono tra il papa e Filippo il Bello avrebbero confermato Bonifazio nel soccorso; ma vollero l'Aragonese.

Con fortissimi modi, ma con fine he ragioni torno Bonifazio a persuadere Federigo, el e lasciasse Sicilia. Tornava alle nozze con Caterina, titolare imperatrice di Costantinopoli." Ma Federigo amava più ritenere Sicilia, che correre ad incerti conquisti: nè Caterina, confortata da G. vescovo Ameiense e dall'abate di S. Germano de' Prati, papali legati voleva maritarsi a Federigo spoglio di signoria. Parti ttavia Bonifazio adoperava questo argo mento, rafforzando con promesse di aiuti a levar Federigo sul trono di Costantinopoli. Ma questi non volle andarsene; e neppur Costanza, madre di lui, fece i desiderii del papa.

Le promesse, affidate alle lettere, furono esposte dal Calamandrano ai Messinesi con solenne ragionamento; e svolse loro certe pergamene tutte bianche, e munite de' papali suggelli, dicendo,



Ep. Ray, an. 2, n. 8.

scrivess ro in quelle egni loro desiderio, immunità, franchigie ed ogni altra cosa buona al loro reggimento, perchè il papa le terrebbe già per concesse e santamente valido. Ma gli animi erano tutti volti a Federigo, ed educati a non confidare nella romana corte. Tennero quelle promesse come insidie: e le rigettarono, rispondando: avere già creato re Federigo; non maucargli che la incoronazione, el e avrebber fatta: e rinfocavano la turba con trib inizia favella quel Vincignerra Palizzi ed il Loria. Ed in questo, cacciatosi innanzi Pietro Ansalone con nuda spada nelle mani, ed agitai dola in foccia al legato, che ancora teneva svolte le pergameno, lo investì con queste paroie: i Siciliam non comprar la pace co' papiri, ma col ferro: isgomberasse tosto il paese, pena la vita. Il gran maestro se ne andò subito, non amundo, come dice lo Speciale, patir quel martirio. 1

Tuttavolta sebbene l'ambasceria tornasse vana nel piegare l'ammo de' Sicilian, non fu infruttuosa i andata del gran maestro a toghere ad essi un validissimo sostegno, che em quel virtuoso condottiero di mavigho Ruggiero di Loria. Costui, mentre che i Siciliani si travaghavano per sottrarsi dalla papale giurishizione, con arte e con forza s'impossessò di due isole, le quali giacevano lunghesso il bilo africano, e proprio nel compreso della signoria di Timisi. Egli pensò fermare in sua balta e de' suoi posteri quel conquisto, e divenime signore. Per iltro toneva che il re di Sicilia non vi stendesse sopra le mana, e ne lo privasse. Con buon consiglio si volse segretamente al papa, pregandolo volesse coll'intontà sua confermargh il possesso di quella signoria, e promettendo innaliare in quelle isole chiese ed altari a Cristo. Non poteva venire a Boi riazio un destro più opportuno di questo per



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> N. c. Neustanie, eug. 14, lib. 2. — Farzenno, cap. 2.

istaccare dall'amicizia di Federigo quel valoroso capitano. Affidò lettera al Calamandrano, indiritta a Ruggiero, nella quale
esprimeva la sua contentezza pel fatto conquisto, e la speranza
che esso aprisse la via alla luce del Vangelo presso quella gente
infedele: di buon grado con la prenezza dell'apostolica potestà
concedere a lui ed ai suoi discendenti il possesso delle due isole
con plenaria giurisdizione, e tenessele come feudo della romana
Chiesa, per cui pagasse ogni anno alla romana curia canquant'once
d'oro riceverebbe dal Calamandrano l'investitura del feudo, ed
al medesimo desse sagramento di fedeltà alla Chiesa. La lettera
di Bonifazio colse al segno, perchè Ruggiero poi si condusse ai
servigi di Carlo di Napoli.

Alle digiune di dicembre del pruno anno del suo portificato, creò Bonifazio sei cardinali. Non è dubbio, che alla altezza del suo ufficio non sempre sollevasse anche l'animo, quando se lo sentiva dolcemente impigliato dalle affezioni del sangue; debbono queste al tutto tacere in petto di un pontefice somino. Ma se per caso esse il consigliano nella dispensazione delle sacre dignità, scema-Il fullo, ove all'amor de'congrunti si ur isce la estimazione del merito; e ciò dobbiamo affermare di Bonifizio. Due della gente Gaetana, ed uno de'conti di Segui, suo consanguineo, troviamo tra i ser onorati del cardinalato: ma questi con gli altri, ragguardevoli per virtà di mente e di cuore. Jacopo Tommaso Gaetani d'Anagni suo nipote, perchè fighuolo della sorella, era frate minore e vescovo d'Alatm.' Creato cardinale del titolo di S. Clemente, esercitò molte legazioni; le quali in que, tempi non si affidavano che ai provatissimi nella condotta de'negozi, beneficò molto alle arti, decorando di bellisami musaici la chiesa del suo titolo <sup>1</sup> Andrea



<sup>1</sup> Waters, Asset Misser ton. 5, p. 225

Duprs., Adde. ad Craccos., tom. 3, p. 323.

de'conti di Segni, pronipote di Alessandro IV, fu di si poderosa virtà, che gli offerti onori di cardinale rifiutò, in guisa che il Conteloro non potette trovar il suo nome nella serie de'porporati <sup>1</sup> Finalmente Francesco Gaetam suo nipote, nomo peritissimo nella scienza del diretto e di grande onestà di vita, il quale vuolsi che ponesse anche mano alla compilazione del Sesto delle decretali, e che troveremo al cospetto di Clemente V e di Filippo il Bello animosamente difendere la innocenza del morto z.o. Onorato Gaetam, degli antichi conti di Fondi, rinfrescò la sua memoria con una lapide, che fece porre nel portico di S. Maria in Cosmedin, di cui Prancesco ebbe il titolo <sup>1</sup>

Oli altri cardinali da lui creati in questo primo anno, Francesco Napoleone Orsini, Pietro Valeriano Duraguerra da Piperno e Jacopo Gaetano degli Stefaneschi andavano a pari con gli anzidetti per merito di virtù. A questo Stefaneschi, che alcuni vollero parente di Bomfazio, ma che non era, dobbiamo saper grado delle memorie che ci ha tramandato de suoi tempi ne poemi che scrisse, e del molto che dette ad operare a Giotto, padre della rinascente pittura. Fece da costui ornare la chiesa di S. Giorgio in Velabri, di cui aveva il titolo come cardinale; ed avendo scritto la vita di questo santo, fece dallo stesso Giotto be, lamente alluminare il suo libro. Prezioso giotello, che affermasi conservarei tuttora nell'Archivio de canonici di S. Pietro. Di questi lavori del Giotto tace il Vasari.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cardenta. Serie de' Cardinale, tom. 2, p. 5, — Wartso, thi.

<sup>₽</sup> Idem

<sup>\*</sup> Jahren

<sup>\*</sup> OLDES, Adelit, ad CIACCON.

Torriccio, Nota Vatiente, p. 163.

Jacopo, della stirpe de Stefaneschi, era nato in Roma nella regione trasteverina. 1 Scrisse tre carm, sulla vita di S. Pier Celestino, sulla incoronazione di papa Bonifazio VIII, e sulla canonizzazione di quel santo. Aveva una grande devozione verso di lundalla quale fu confortato a scrivere questi versi; i quali egli indirizzò all'abate e convento de'Celestini del monastero di S. Spirito presso Solmona Volle che il suo manoscritto, come leggesi nella lettera di dedica, non venisse tocco da correttori, promettendo se avesse coma di tempo, di purgarlo egli stesso delle mende; e che fosse perpetuamente conservato in quel monastero. I versi son preceduti da una certa epitome di quello che sarà per cantare, e seguiti dall'uffizio del Santo da lui composto. Qua ituzque egli chiami il manoscritto, mandato ai Celestini di S. Spirito, originale, non possiamo recarci a credere essere stato autografo, ma bensì copia, trovandosi nelle stampe assar pieno di mende che readono in melte parti impossibile l'intendimento del senso. Il qual danno è avvenuto a tutte le altre scritture dello Stefaneschi. Daniello Papebrochio pubblicò que tre carmi nella grande collezione dei Bollandisti, avendo avuto a mano il manoscritto di S. Spirito ed un altro vaticano, Li riprodusse L. Antonio Muratori tra le vite

Yedi Bott-arp. Marr, tome 5, pag. 436.

12 - BODIPAZIO TRIL



Ecco come egli stasso untra de'snoi matali a del e suo opero in corta versi che prepose nel ano MS, alla vita di S. Pier Celestano

<sup>&</sup>quot;Urba mitu principium generia Jacobis milu nomen Cajetanus erat fluvu trans Tiberis amisem Stephanidum de sturpe satus preducer ab Ursa. Murronem secial repetentem claustra Monarcham, Inscriumque pelo, Bonifacius utque istumphet Urbe sacra diadoma ferens, quo Cardine fultus Hunc punxi; Celeque Patrem metroque refudi Centena, fudique press. Deus bine tibi Laus est.

de'pontefici: ma nulla fece ad emendare o porre in miglior luce i versi dello Stefaneschi. Non so se que'due valentuomini avrebbero potuto meglio condurre queste ediziom, se avessero avuto manzi un terzo MS, che il Labbe chiama Nandeano, e pone tra i MSS, parigini.

Scrisse anche lo Stefaneschi un libro in prosa intorno al G ubbileo di Bonifazio VIII, seguito da due piccioli carmi che primo mandò in luce e comentò Giulio Rosco; e poi venne ristampato dai dottori di Colonia nella grande collezione de' Padri della edizione di Colonia," ed in quella di Lione. Il Mabillon pone tra gli Ordim Romani da lui pubblicati " un trattato delle cerimonie della Chiesa romana distanto in 118 capi; e, con buon fondamento di ragioni, pensa essere cosa di Jacopo Gaetano degli Stefaneschi, epperò non dubita di porvi in fronte il nome di lui. Ma ove il Mibillon avesse posto mente a que'versi messi in nota di Jacopo, non trovando in quelli memoria di questo Ordinario della romana Chiesa, forse o avrebbe mutata sentenza, o sarabbe rimasto nel dubbio.

I tre carmi della vita e canonizzazione d. S. Pier Celestino e della incoronazione di Bonifazio sono preziosi documenti della storia di que'fatti, di cui Jacopo fu testimone di veduta. Vi è molta libertà di racconto, la quale massime si rivela nella cose di S. Pier Celestino; imperocche sebbene si addimostri devotissimo a lui, pure ove è a torcare del male che venne alla Chiesa dalla sua imperizia, egli discorre molto all'aperta. Tra per le difficoltà del metro e gli errori de'menanti, è molta oscurità ne'suoi versi, ed

<sup>\*</sup> S. R. L. toma 3,

Catalog, Billio, MSS., pag. 236.

<sup>5</sup> Tours X III

Temo XXV.

Messes Buries, tonno 2. Ordo XIV, pag. 241.

e poi da stupire come questa oscurità punto non si diradi nella prosa; in guisa che quel trattato sul Giubbileo è piuttosto un enmana in molti luoghi, anzi che un racconto.

Morl Jacopo assai vecchio in Avignone, nell'anno 1341, e venne il suo corpo trasportato nella basilica vaticana, eve fii sepolto innanzi alla cappella de'santi Giorgio e Lorenzo da lui fatta edificare.

Intese anche Bonificzio nel primo anno del suo pontificato allo aumento del divino culto. Capo della religione di Cristo, di spiriti generosi a comprenderne tutta la idea, so a fecondatrice degli umani ingegni e madre di ogni santità di affetti, così altamente locato, non potevano sfuggire all'ammo suo quelle amme somme che fecero quasi fondamento alla Chiesa delle loro menti e della loro eloquenza. Rendevasi già nella Chiesa culto agh Apostoli, agli Evangelisti ed ai quattro dottori Ambrogio, Geronimo, Gregorio Magno ed Agostino, ma Bon fazio velle con peculiari enoranze accrescerto, non purendogli mai sufficiente l'onore che si sarebbe potuto rendere dai fedeli agli Apostoli, primi parlatori del divino Verho, che rinnovò la faccia della terra; agli Ecangehsti, primi scrittori di esso; a quei Padri, solenni sacerdoti delle divine tradizio il Assiso sulla Sedia di S. Pietro, sentiva sotto a piedi certa immobilità, che non era per umana vigoria; e conosceva che gli Apostoli e i Padri erano le fondamenta sante, sostenitrici del divino edificio. Launde bandì decreto a tutti i fedeli. indiritto allo arcivescovo di Reims e a' suoi suffraganei, col quale ordinava si celebrassero di rito più solenne le festività de' sant. Apostoli, degli Evangelisti e de' quattro dottori massimi, Gregorio Magno, Ambrogio, Agostino e Gerenimo, de' quali due italiani E bello quel che dice: « Gli splendidi e salutevoli documenti di



<sup>1</sup> Cannetten, th. pag 32.

questi dottori illustrarono la Chiesa, la decorarono di virtù, e la educarono nei costumi. Per essi inoltre, quasi luminose e comscanti lucerne messe in cima al candelabro nella casa del Signore. dissipate le tenebre dell'errore, come mattutina stella, tutto quanto il corpo della Chiesa sfavilla; ed ez andio la loro pregna faconta, irriguta da vena di celeste grazia, dischiude il mistero delle Scritture, risolve i nodi, lumeggia le oscure cose, chiarisce le dubbie E dei loro belli e sustanziosi parlari il grande edificio della Chiesa è tutto un fiore e una chiarezza di gemme; e per la singolare leggiadria delle loro parole, di altra gloria s'insublima e rispicade ' »

I be the que ppe Boctorum producida et salutares documenta productam e lustra rant Ecclesam, decorarant virtutibus, et mondes informarent. Per 1980s proturen, quasi miniosas apdeptesque lucernas super constela, rum, in Bome Boniu, positas, errorum tenchrin profugatis, totras corporte Ecclesas tenquam sydas irradial maint main, corum etiam focunda facunda accessits irrigin gratia irfacite, scripturarum enigmaia ruserat, solvit nodos, obscura diancidat, dalamque deciarat. Profundis queque ac decoras coma sermonibus ampla ligitas Ecclesas fabrica volut genuaes verque ac decoras coma sermonibus ampla ligitas Ecclesas fabrica volut genuaes verque ac decoras coma sermonibus ampla ligitas Ecclesas fabrica volut genuaes verque ac decoras coma sermonibus ampla ligitas Ecclesas fabrica volut genuaes verque actibus ratifat, et verboram elegentia amgulari gloriscom audicidad corascat., Rate, 1295. So

## LIBRO TERZO

1296-1297

## CAPITOLO I

Incordinations de Pederigo in Paternia. Biu fazio le scommica. E com Jacque di Uragione gonfalancies de S. Colora, per combatterio. — Al facte de Sicilia rispondino que fie de Romagna, — Bopaficia unoi parificada, — Aluta trado da Montefeitro a rendezia frate. — 1d un tempo el si rende Lindovico figuo de Carlo la Zoppo. — Pisa commette il suo regionento a Bomfazio. — Questi entre paciore tra Genova o Venezia. — Service di legati in lighiliterra, a Fürippo e ad Adolfo. — Superba risposta del Belio. — Affiri della chiesa de Panelera. — Bortfazio la fa vescovile, o el fonda un accadenza.

La furiosa cacciata che dettero. Siciliani al papale oratore Calamandrano, chiuse ogni via d'accordo; e come necideva le speranze di Bonifazio, avvivava quelle di tutta Sicilia. L'isola intiera si commoveva a festa; e nel tripudio di una libertà che leniva le piaghe dell'angioina tirannide, sollevava in trono il giovine Federigo, carissimo figlio della bella Costanza. Avevano veduto come si afferrasse uno scettro per ragione di conquista e di razza, e come si ponesse in mano di principe per pontificali investiture; ma non ancora sapevano che cosa fosse raccogliere essi stessi una corona e porla sul capo di un re che essi stessi creavano. Il seppero nel ventesimoquinto di marzo; e perciò d'incredibile pompa decorarono le sacre cerimonie e le civili. Nel duomo di Palermo Federigo fu unto e coronato re poi cavalcò per la città con pomo e

scettro nelle mani. Pareva che a nessun principe fosse stato sgabello al trono un più grande desiderio del popolo, come a lui. Alle feste seguirono i favori e le ordinanze civili; quelli larghissimi, perchè di fresco principe queste sapienti, perchè sancite sulle braccia del popolo che lo sorreggeva all'altezza del trono, 'Diviso il potere con un annuale parlamento, rappresentante il reame con tutti i suoi ordini, si sommise alle leggi. Con questo re era molto a temersi da Carlo II e dal papa, che assicuratosi il possesso di Sicilia, non tirasse in sua balia anche il paese napoletano, meno dalle armi sforzato che dalle lusinghe del nuovo reggmento. Fenengo si rerò subuto a Reggio, e minacciava Calabria.

Parmi che lo sguainare le spade in faccia ad ambasciadore recatore di pacifiche condizioni, appuntargliele alle reni e cacciarlo villanamente, sia stato sempre e perciò anche nel xiti secolo, delitto di lesa ragione delle genti. Per la qual cosa Bonifazio, fallitagli ogni sperarza di pace, si volse ad argomenti più aspri-Stimolavanto anche le pratiche di Federigo coi Ghibellini di Tescana di Lombardia, e certi messa di lui che si ravvolgevano segretamente pel reame di Napoli, per concitare a ribellione; adaffrontare i quali aveva spedito ia Napoli Landolfo Cardinale." Laonde nel di dell'Ascension - scrisse e bandi nella basilica di Pietro solenne monitorio, nel quale prefessendo le censure lanciaté contre Pietre d'Aragona é suoi fautori di Sicilia dai papi Martino, Onorio e Niccolò, i truttati fermati con Jacopo, l'insolente cacciata del suo legato; condanna l'incoronazione di Federigo e le ostili pratiche di esso co'nemici della Chiesa; rescride gli atti dell'incominerato governo; gli comanda deporre lo scettro e togliere tosto le mani dall'aminimistrazione di ogni regale



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Not Select the life Secure 1. — Avenue, Chem. Sur., pap. 51.

<sup>\*</sup> Rays., ad an, 1896, a, 20.

ufficio; assegna un termine perentorio fino all ottava de SS. Apostori, spirato il quale, contumaci Federigo ed i Siciliani, rimaner presi da solenne scomunica; vieta a chicchessia federarsi ad essi; li spoglia di ogni privilegio e franchigia loro concessa dalla S. Sede. I monitori non valsero: Bonifazio, il di della dedicazione della basilica vaticana, lanciò contro la Sicilia le comminate censure.

Ed era anche a lanciare armi; perchè i Siciliani non pativano rimorsi, anzi arditamente procedevano a guerra contro le città del continenta napoletano. Federigo conduceva l'esercito, Ruggero di Loria l'armata: felici i successi. Squillace si arrese sforzata, Catanzaro a patti, Cotrone ed altre terre, prese e spogliate." Erasi già volto a re Jacopo con lettere del 20 di gennaio Bonifazio, prima della incoronazione di Federigo, mandandogli legato Lionardo frate di S. Francesco a ricordargii i ricevuta benefici dalla romana Sedia, l'obbligo di soccorrerla: e lo invitava a venir tosto in Roma. E scorsi appena sedici giorni, addi 5 feb braio, indirizzò altra epistola a Jacopo, creamiolo gonfaloniero di Santa Chiesa, e supremo battaghero dei nemici di questa. La scritta, che ha principio Redemptor minuli, reca i patti coi quali obbliga i, papa l'Aragonese al grande ufficio. E perchè primi tra i nemici erano que' Turchi che correvano la Terrasanta, contro di loro deputa particolarmente il re, e tace de Siciliani, non essendo nel febbraio ancora avvenuta la incoronazione di Federigo, la quale pei gli fece disperare ogni accomodo; ma è a dire che specialmente contro i Siciliani fosse la deputazione di Jacopo. Curasse l'Aragonese di porre in ordine di guerra un navilio ben fornito di armati, ed ogni attrezzo conveniente aben sessanta ture mi



<sup>1</sup> Lib. 2, ep. 87, Rav., 1294, 14.

Lib. 2, ep. 100 Ray., 15.

<sup>\*</sup> Nic. Spicial., Bb, 1x, cup. 3.

<sup>\*</sup> Ray., ed anuum 1994, 19.

stesse in tutto pagatrice la Chiesa di quanta pecunia fosse necessama all'armamento e al mantenimento delle galee: supremo condottiero esso Jacopo; il quale dovesse dipendere dal cenno del papa, paratissimo a muovere contro ai Turchi o a qualunque altragenerazione di nemici o di ribelli della Chiesa; le prede che si potevano fore su: nem.ci, dividersi in due parti, I una al re, l'altra in balta del papa da destinarsi pel negorio di Terrasanta. le terre a conquistarsi, se innanzi appartenevano a principe cattolico, adesso restituirsi: se ad infedeli, rimanessero sotto la custodia della Chiesa, fino a che il papa non ne disponesse: le decime d'Aragona. per tre anni darsi al re, chiamato ed andante a guerreggiar per la santa Sede; lui Iontano ed ai servigi della medesima, rimaner sotto la protezione di S. Pietro i suoi Stati. - Questa era la somma delle condizioni con cui Bonifazio deputava Jacopo allo ufficio di gonfaloniero di santa Chiesa; le quali condizioni non doverano dispiacere all'Aragonese, che pure andava assai lento nei soccorsi promessi alla Chiesa. A questo trattato fece seguire un'altra lettera addì 5 di febbraio, aggiungendogli stimoli a vemre. Ma Jacopo non venne che pell'anno appresso: Bonifazio dubitava molto della sua fede. Spinse Carlo alle difese. Carlo volente, ma impotente per difetto di pecunia che aveva spesa e rnolta per la pace con Jacopo. Ma lo aiutò a tutt'uomo: gli afforzò l'erario con 5000 once di oro. E perchè era a guerreggiarsi. con nemici della Chiesa, concedettegli facoltà di togliere sussidi. da' patrimoni secri, senza la papale licenza: al vescovo marsigliese comandò che delle ecclesiastiche donme soccorresse Carlo a comporre il naviglio.





<sup>&</sup>lt;sup>в</sup> Ватт., 1296. п. 21.

Lib. 2, ep. 18. Raws., 15.

Lab. 2, ep. 576, ch.

Questi moti della Sicalia erano forniti anche alle discordie del con timente italiane. Divise le città e i cittadini in parte Guelfa e Ghibellma, l'unualzamento o l'abbassamento dei reali di Francia. in Italia era cagione grave di que commovimenti, essendo allora 🖊 🖒 🖎 🕰 di Angiò centro e sostegno del Guelfismo, dopo che i papi, o per affezioni a Francia o per iscemati spiriti, si lasciarono sfug-য়েল di mano il reggimento della parte Guelfa. Era, come abbium Par - a. to, conte di Romagna Guglielmo Durante, deputato a quella PO Vincia ed alla Marca da Bonifazio. Ed allorchè egh prese nel-1021 22 antecedente il governo di quelle regioni, Azzo VIII, marthe se d'Este, colle sue ambizioni accendeva anche più il fuoco del La. di scordia tra le opposte fazioni. Costni voleva insignorirsi di 🗜 a. rrma, che nel dicembre era stata spettatrice di cittadine battarg 🛮 🏟 👡 accogliendo i cacciati Sanvitali a tomare in patria, per entrarvi anch egli. Parma gli resistette, soccorsa da Milano, da Bologna e dal signor di Piacenza Alberto Scotto. Ed ecco dilatares i 🛮 📭 guerra, ed infestare Romagna. In quest'anno, come i Partunignami e i Bolognesi si affortificarono collegandosi co' Bresci 🏊 🖚 🗓 😊 co' fuorusciti di Reggio e di Modena," così Atzo si volse ai Ca la a bellini di Romagna, perché lo aiutassero. E gli farono attorm 🔿 🔞 più forti Ghibellim di que' paesi: Maghinardo da Susiana co" Franchitini, Scarpetta degli Ordetaffi co" Forlivest e Cessuatt, ed il farmoso Uguecome della Faggiuola con quanti Ghibellioi erano stati Pressi a confine da Belogna, Rumai, Ravenna e da altre città. Costoro si strinsero a consiglio in Argenta coll Estense, e fermano no rapire Imola a Bologna. Come riseppe di quel convegran Durante conte di Romagna, avegliò i Bolognesi all'armi; ma

W Charten, Eden 46



<sup>1</sup> Company Esten, ap. Magar S. R. I. tonio Vi. \* Christia, Para ta, S. R. L tones 9.

venuti alle sponde del fiume Santerno coll'oste ghibellina condotta dall'Estense, insieme con la battaglia perdettero Imola.' Nell'aprile di quest'anno Guglielmo Durante, a punire Cesena, Forlì, Faenza ed Imola della lega fatta col ghibellino Azzo di Ferrara, le privò di tutti i loro privilegi, onori e dignita.' Impotenti vendette, le quali non addolcivano, ma aspreggiavano prì gli animi.

Papa Bomfazio teneva altra via a far cessare que' tragici scandali. Voleva condurre a pace senza le armi; voleva che ognano dicesse sua ragione ad un giudice, e che la sentenza del giudice tenesse luogo di battaghe unte e di vendette sfogate. E se egli voleva toghersi l'ufficio del giudizio, ognun che consideri que tempi. e come bollenti gli sdegni mancasse ogni fiducia, concederà che Bonifazio, per sapienza e per ragione del pontificato che esercitava, era quell'uno riverito ed obbedito, il quale potera incedere come giudice su quelle onde procellose. Lo proverà meglio il seguito di queste storie. Adunque con parafico intendimento, mentre le cose, com'è detto, andavano malamente sconvolte nel paese che corre tra Rimini e Parma, deputo alla pace il vescovo di Pavia: ed indirizzò lettere a Guido di Montefeltro, poter tissimo nella parte Glubellina, confortandolo a comparire con altri nobil, nella papale curia per dare un assetto all'anucherole a queste cose, per cagion delle quali era tanta discordia di parti.1

Guido aveva già piegato il capo innanzi a Celestino ed a Bonifazio per essere sciolto dalle censure: stanco de'casi della guerra,





<sup>1</sup> Mar, DE CHIFF , Annat Honor , tone 18 S. B. I - Chron. Porolic, tomo 22.

Annel, Cassen S. R. I tomo 14.

<sup>\*</sup> Lin. 2, ep. 1 \* ... ut to so alies nobilibus personis hajusmadi ja curia nostra presentibus, nos por to ac illos, do praslicaram partium conditionibus informati, tracture, ordinare, dispenere, et providere possimus es, quo ad sostrum et abarum ipsarum part um basa statum, tranquillitatem et parem viderimus expedire.

disfrancato degli anni, occupato dal pensiero della morte, volle fara solenno espinatone de'suoi peccuti. Eran tempi che a sonore e calde passioni rispondevano anche forti ed accesi affetti di religione. Evan tempi di gagliarda vita. Trasse il Monfeltrino al cospetto di Bonifazio; ed anzichè trattare delle cose per cui crachiamato, sposegli, non venire per altro che pel negozio dell'anima. sua: sentire una voce nel profondo del ouore che lo chiamava a rendersi o cavaliere di alcun ordine militare, o frate di S. Francesco; e con umile inchiesta pregava quel terribile ghibellino Bomfazio che gli desse consigli di spirito. Era un bel subbietto da pennello. Al papa tornò gratissimo il desidento di Gindo, e lo favori non solo come pio proponimento di peccator convertito, ma anche come negozio che avrebbe recato bene alla pare delle sue provincie. Risposegli, trovarlo niutatore in tutto, o frate o cavaliere che volesse essere. Ma poi, forse, pensando che a rattenere quei pelsi ci volessero ceppi di buone tempera, volle piuttosto confortario al ruvido sacco di S. Francesco che alla spada di cavaliere. E cor sentendolo Guido, scrisse lettera al ministro de frati Minori della provincia anconitana, significandogli, come il nobile e diletto suo fighuolo Guido conte di Montefeltro, torco dalla mano di Dio, e pentito del molto male fatto alla madre Chiesa, gli avesse man festato il desiderio di far penttenza, e morir tra i frati nel santo servizio, consentendolo la sua donna, che pur voleva far voto di castità. Ordinava poi, che, votatisi entrambi, si facesse da loco solenne atto di divorzio, delle sustanze mobili togliesse Guido alcuna cosa a rimunerare quelli di sua corte; delle immobili assegnasse un annuale censo di cento lire ravennate alla mog.ic, sui per la proceduta età concedeva rimanersi in casa e non entrare alcun monistero; quel che avanzava de' bem, confidato a fedel persona, in luogo sicuro si tenesse fino a che egli non avesse provveduto all'uso da farsene. Ordinava da ultimo al ministro.





che andasse a Guido; ed ove non avesse rimesso dal santo proponumento, e divorzio e voti curasse; e poi del fatto lo rendesse subito consapevole per lettere. Guido fu frate nel convento di Ancona; e dopo due anni di provatissimo vivere tutto di orazione e di buone opere, se ne andò a Dio. Così fini Guido, uomo, per usar delle parole del cronista estense, il più sapiente degli uomini, forte, generoso, astutissimo nella guerra, e che non ebbe pari in quell'entras che fece tra i frati Minori.

Un altro personaggio, in questo anno, se non per istrepitosi fatti famoso quanto Guido, per chiarità di sangue illustre, volle anche farsi frate di S. Francesco, dico di Ludovico figlinolo di Carlo lo Zoppo, che era stato in Catalogna, statico, come fu detto, con altri due fratelli. Costui tornando col padre di Catalogna, fermata la pace con Jacopo, incominciò a vagheggiare l'austera vita dei frati Minori; e di guesto suo desiderio dapprima fece consapevoli i frati passando per Montpellier. Ma costoro, temendo che non fruttasse loro lo sdegno del padre il riceverlo e il rivestirlo del santo abito, non lo vollero appagare. Venuto in Italia, lo incontrò tutta lieta a Firenze la madre Mana d'Unghena coll'altro figlio-Carlo Martello; la quale, priva per lungo tempo della cara vista. d. lui, per impeto di materno amore gli gittò al collo le braccia a stringerlo al seno e bactarlo, ma il giovinetto, tenenssimo che era della purità sua, torse il volto aborrente da que' baci. Di cho maravigliando a madre, disse: non essere in quel bacio cosa che sapesse di peccato. E quegli, chinato il volto acceso di ver-



TV DOC VII

<sup>&</sup>quot; Iryani, Bunifa iba

<sup>\*</sup> Chron. Estra., esq. 23. S. R. L. t. XI. sol. 189. "Sapa atissumes sirorem fortis et largue, et calcidusames subsciliado.... passitentia ductas, hamilio et contribus, de quo vero dici potest. Non est incenses mondes illi. Ordinem Frateum Misorum intervit...

ginale rossore, rispose. Benissimo so io che mi sei madre, ma sommi eziandio te essere femmina, che a servitore di Dio non è Fu ascritto tra i cherici, sacrato suddiacono in dato baciare. Roma poi in Napoli diacono e sacerdote nella chiesa di S. Lorenzo Maggiore Stavesene in certo sito suburbano co' frati Minori, applicando l'animo alle cose di spirito ed alle scienze ecclesiastiche. quando, vuoto il seggno della chiesa Tolosana per la morte di Ugon Mascerio, Bonifazio, sapendo essere Ludovico ben maturo di senno e di spirito, lo designò vescovo di quella chiesa, al quale ufficio non rolle il regio giovane assoggettarsi, se non gli permetteva indossar l'abito di S. Francesco. L'ottenne, e fu sacrato vescovo da Bonifazio, essendo in su i venti anni.º S. Antonipo contadelle virtà di lui episcopali, le quali come furono grandi e numeroso, brevemente durarono, essendo morto a capo di due anni. il santo giovanetto.

Nel di 17 aprile il papa spedianche Pietrocardianie d. S. Maria Nuova, perchè andasse con plenaria autorità raccostando gli arimi per le italiane provincie, ed aiutasse agli sforzi del vescovo di Pavia, deputato allo istesso negozio nel gennaio. Queste cure di Bomfazio e la partita di Giudo da Montefeltro, stato condottiere de loro eserciti condusse i Pisani, prevalendo la parte Guelfa, a riporre ogni loro fiducia nel papa, segno indubbio della certezza in che erano della rettitudine dell'ammo di lui. E quanturque colpita dal medesimo di censure per irriverenti cose operate verso le chiese, non dubitarono affidare il governo della loro città allo stesso Bonifazio, offerendogli quattro mila libbre di moneta per gli stipendi de' magistrati che vi avrebbe deputati. Ad nomo

WADING, AMB. Minor., no. 80, 1290, p. IV. V. VI.

Chron., par. 3, tit. 24, cap. 4.

<sup>■</sup> Lib. 9, op. 43, RAYN., L.

ambizioso e capido dell'altrai, non si sarebbero fatte queste profferte. Bonifazio sciolse delle censure i Pisani, ed accettò la cura di governarii. Commise il reggimento di Pisa, come a suo vicario, ad Elia conte di Val d'Elsa, ordinandogli recassesi nel settembre prossimo al governo di quella città, tenessela per un anno; s avesse a stipendio le quattro mila libbre; e fosse sua cura martener seco quattro milti, altrettanti giudici, dodici cavalli, de'quali almeno sei atti alle armi; lo esertava a prudenza, per lo migliore dei governati. Il preposito di Venza seguiva il conte per isciogliere i Pisani dall'interdetto, e togliere da essi cinquecento marche, a segno di ristorate offese.

Venezia era repubblica nata adulta; e quelle feroci pazzie delle parti Guelfa e Ghibellina, segno di fanciulla civiltà de'popoli, nons esercitavano nel suo seno. Ma benasamo fermata per poderose costituzioni repubblicane, era guelfa, essendole capitale nemico, come d'ogri gente italiana gelosa d'indipendenza, il domma ghibelano. Per la qual cosà la eterna emulazione con Genova, bestialmente lacerata dalle parti, si accen leva e procompeva a guerra, secondo che più o meno maggioreggiava la fazione ghibellina. Oraas venue nel 30 dicembre dello stesso anno che i Grimaldi coi Fieschi, capi della parte Guelfa, venissero a sciagurate battaglie cittadiae coi Dona e gli Spinolo, capi ghibellini. E con tanto furore fu combattuto, che non pensan lo più essere in patria, con incendi e con sangue la disertarono. Ne la rattonne la riverenza a le chiese; chè i Grimaldi, afforzatisi nella torre della chiesa di S. Lorenzo, fa quella espugnata dagli avversi, e l'espugnazione portò l'incendio del tetto della chiesa." Accorsero anche da Lombardia altri ad accrescere il fuoco di quelle scandalose contese,

ULT Step 11. Rays, J.

<sup>\*</sup> Group, Street, Jone Co., cap. VIII S. B. I tome 17,

fino a che, vinta e cacciata la parte Guelfa nel settimo di di febbra.o Corrado Spinola e Corrado Dona rimasero capitam e governatori della città. Alle domestiche seguirono l'esterne guerre con la guelfa Venezia, o meglio i danni che questa arrecò a Genava in Levante, bruciandole navi, e togliendole, saccheggiatala, a città di Caffa nella Crunea ' Quali poi fossero state le ingloriose vondette con em si lacerarono queste due repubbliche in Levante, pessono leggersi nella cronaca di Andrea Dandolo." In mezzo a questi matti furiosi si volle porre papa Bonifazio, che abbiamvisto nell'anno antecedente con ogni sforzo inteso, ma vanamente, ricomporh in pace, Tornò in quest'anno alla stessa opera; seriveva ai Genovesi e ai Veneziani: 3 spedissero a lai i loro legati, a termare tra essi non più guerra ma alleanza; e con più austeri moci particolarmente ai Genovesi, i quali invere facevano cose più scandalose de Veneziani, ordinava rispettassero almeno una tregnafino alla pasqua. Non lo vollero ascoltare.

Eduardo, molestato sempre da quei dei paese di Galles, e tenuto all'erta dagli Scozzesi, veramente voleva la pace con Filippo. Tentò qualche via ad ottenerla, Nel dicembre del 1295 erasene morta Margherita di Provenza, vedova di S. Luigi, ava del Bello e sua zin. A recordare a questo come essendo uniti per vincolo di parentela, fosse assai sconcia la guerra che si facevano, spedi lettere a tatti i vescovi del suo reame, perchè pregassero per l'anima di sia zia e regina di Francia; la qual pietosa cara pensava avesse dovuto piegar l'animo di Falippo a pacificarsi con lui. B tanto facile s'imprometteva la cosa, che nel primo di gennato die' pienissimo potere ai due legati di Bonafazio, e al duca



<sup>\*</sup> DAKECL Chron S. R. I 12, col. 406.

<sup>. 10</sup> M

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> lab, 2, ep. 39, 39 Rays., 5.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kastotz, Chron. 1595. — Rymer., bunn I, pag. 705.

di Brabante, ai conti di Pembroke, di Savoia, di Bar e di Olanda, ed a quattordici maggiorenti del suo reame, a negoziare in Cambrais una tregua con Filippo. 'Filippo fu sordo alle proposte parchehe, e continuò lenta, ma sterminatrire, la guerra nella infelice Guascogna ' con la peggio di Eduardo. Ma costui si ristorò bene de' danni con la vittoria che riportò sotto le mura di Dunbar sugli Scozzesi; i quali, abbandonati dal Bello, perdettero il loro re Balliol, tratto prigione nella torie di Londin, e la libertà, rimanendo vossalli di Eduardo. 'Hi quale, procedendo nel conquisto della Scozia, non ristava per mezzo de' papali legati e di altri deputati dal negoziare una tregua con Filippo, almeno fino al natale, secondo il volere di Bonifazio. '

Dispiacque a Bonifazio la soggiogazione del reame di Scozia, su di cui, come sara detto, la Chiesa credeva di aver qualche ragione di dominio, e gli dolse l'esito poco felice dell'opera dei saioi legati. Chiedevagli anche giustizia Guido, conte di Fiandra, la figlia del quale narrammo essere stata iniquamente da Filippo improgronata andando a marito, ed implorava aiuto, perchè stretto dull'armi francesi. Esortò di nuovo i legati con accesissime lettere ad ottenere tregue se non paci, rattenessero gl'irati principi dal sangue e dallo smungere i sacri patrimoni: sponessero l'animo suo, ma non trascorressero ad annunziare la sua venuta oltremonte per comporre in pace i discordanti: averne il desiderio, romperlo le infralite forze del corpo: non poterlo seguire il collegio de' cardinali, di cui molti eran troppo proceduti negli anni: Italia sconvolta, Sicilia inferocita a guerra contro Carlo volerlo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rysaun, tomo II, pag. 202, 703.

GUIL. NANGET Chr. 1295. — H. DZ KNYGRTON, bb. 111, pag. 1509.

Normal Transford Chris page 217, — Halve Extension, 115, 121, page 1581.

<sup>\*</sup> Rysess, tome H, pag. "09, "10, 716.

Seosái., an. 1986.

presente: consigliassero i principi a spedirgli oratori, e a contentarsi di confidare al suo arbitrio le ragioni delle loro discordie. 

A de esortazioni ai legati tenne dietro a di 13 di agosto una bolla 
che recava scomunica a chiunque avesse violata la tregua di un 
biennio.

Calde lettere spedi anche ad Eduardo, a Filippo e ad Adolfo. nelle quali faceva un raccomandar loro di lasciar nelle sue mani il giudizio delle loro controversie: « Noi passiam le notti vegliando, scriveva al re de' Romani, ed agognanti a fatiche, perchò fra te ed Eduardo re degl'Inglesi, e Filippo re de Francesi, carissimi nostri figliuoli in Cristo, possiamo, o per composizione di pace o di tregua, preparare e fermare la quiete e la pace del popolo cristiano; affinchè i capi fedeli ed i loro seguaci non si appuntino tra loro quelle spade che sarebbero a suudarsi contro i nemici della Croce e della fede per la ricuperazione di Terrasanta. Per la qual cosa con fervide ammonizioni, esortazioni e pregniere ti comandiamo per l'aspersione del sangue di G. Cristo, perchè non guarraggi Filippo re de Francesi e il suo reame; e l'anima tua regale si pieghi e cali a pace, o almeno a lunghe tregue, duranti le quali, si possa con efficacia, specialmente alla nostra presenza, trattar della pace con gli oraton delle parti. 🦥 🔊 Adolfo ed Eduardo è chiaro in una lettera di Bonifazio a Filippo. \* che spedissero oratori alla romana corte a sottoporre al giudizio del pontefice le proprie ragioni. Ma il Bello, come gli vennero spesti i papali volezi interno alla tregua e le minacciate censure, impennò, e superbamente rispose: Il reame esser suo, a lui solo

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RATE. 1266, 18.

Ib. Crebris rumaribus,

<sup>■</sup> RATE, 21.

<sup>4 14, 29, 1296.</sup> 

L2 - SONIFARIO VILI

il governo delle temporali cose, non sovrastargli alcuno sulla terra; a missuno soggiacere: starsi parato a fare il piacere della papale Sedia solo nelle cose dello spirito. ' - Benigno Bossuet leva a cielo questa risposta del Bello. ' Egli era troppo curvo innanzi la grandezza di Luigi XIV, da poter vedere in alto le ragioni di quella apparente intrusione di Bonifazio nelle cose di Francia. ' Senza entrar nell'esame della potestà indiretta che potesse avere a que' tempi il papa su le cose civili d'uno Stato cattolico, e perciò a lui spiritualmente siggetto, possiamo arrestarci al fatto delle molte scargure che pativano i popoli, appunto perchè i principi davano queste superbe risposte ai pontefici.

Finora è stato facile conoscere come Bonifazio veramente avesse. amato Filippo il Bello. Le lettere che gli spedi annunziandogli la sua esaltazione al pontificato, la calda opera messa presso Eduardo ed Adolfo, perchè non gli avessero turbato il possesso della Guascogna e della Borgogna, il privilegio che concesse a lui, alla moglie ed ai figh di non poter essere scomunicati da alcuno senza una espressa licenza della romana Sede, \* e gli sforzi a mantener sul trono sicaliano Carlo, francese, erano segni non incerti della sua benevolenza. Ma l'amore non doveva accecare il pontefice in tanto da porre in non cale la giustizia, e specialmente la difesa di questa per le chiese e le persone sacre, le quali non avevano altro rifugio che la Sede di S. Pietro. Ciò poco intendeva Filippo, perchè nell'ebrezza dell'imperio gli si annugolava l'intelletto. Chi mi legge s'avvede che io comincio a narrare le rimote cagioni dell'alta contesa che poi arse con tanto scandalo de' fedeli tra il Francese ed il papa; e specialmente del fatto della chiesa di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scordan, 1206, 2,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Temo I, par 2, lib. 7, c. 13, p. 288, cel. 1

Bianone, Della Podostà indiretta della Chicoa, tomo 8, 115, 6, 8 V. p. 452.

<sup>\*</sup> Regart, Vatio., Ep. 159.

Parniers, in cui cominciarono a luxicar le scintille del grande increm**chio. Era la città di Pamiers** in Francia <sup>1</sup> nella contea di Fork. Chamata prima Fredelic e poi Paimers dal castello di questo nome, nella diocesi di Tolosa. Nel secolo vin 1 conti di Carrea sisona yi fabbricarono la badia di S. Antortuo, data ad abiture a i canonici regolari di S. Agostino, Ruggiero Bernard, conte di Foix, nel 1149 sin quel torno, donò alla badra la città di Frede luce col castello di Pantiers; ma, come sovente accadeva in quei termpi barbara, tra perchè la pieta de donatori si stancava, e perchè 4.0 el la der conati mal si reggera in mezro alle ricchezze, alle pie obla zioni succederano le rapine degli oblatori; e perciò tra i corti di Foix e gli abati di S. Antonino furono spesse guerre 1 con la PSGIO di cost no, che ci perdettero il possesso di Pamiera; im-Productive trovo che Bernardo III nel 1257 lo restituisse alla badia, con fortandolo Anan en d'Azmaganc, arcivescovo d'Auch suo Intore. 3

E mi penso che questa restituzione venisse fatta dal conte per coma nell'amento di Luigi IX il santo. Il quale fu rickiesto dal lama Clemente IV a toghere sotto la sua protezione, in onoro della romana Chiesa, la città di Painiers, per guarentiria dalle i clemente del Conti di Poix, dandola a governare all'abate di S. Antonino. Così fece S. Laigi, promettendo che, scorso uno stabilito tempo, ne avrebbe lasciato il pieno dominio all'anzidetto abate: così anche fe e Filippo l'Ardito. Ma scorso il tempo in cui Panners doveva tenersi sotto la regale custodia, e dovenlosi lasciare in balia dell'abate, Filippo il Bello non volle restituirla, auzi, pregato da Raggiero Bemardo III di Feix nemico implaca-





<sup>\*</sup> Harry V va reer, Note Colleged you Opening

Le Coursel Distroy, it Markett Passers,

<sup>\*</sup> traff, Chesat D. Sunce Makin, toma, L. col 993, Eccl. Americania.

bile della badia, scrisse lettere al siniscalco di Carcassona, perchè desse mano forte al Foix, e lo aiutasse ad insignorirsi di Pamiers. Questa era una indecente violazione dei diritti di quella chiesa. Il conte entrò la città come nemico, e tolse giuramento di fedeltà dagli ufficiali dell'abate. Nel qual fatto era usurpazione di sacro patrimonio e disprezzo delle provvidenze di Clemente IV, e molto scandalo, perchè operato per comando di Filippo.

Tutti finora hanno dannato Bonifazio come uomo iracondo e stemperato negli edegni; ma io trovo nelle sue lettere tanta continenza di spirito e così mute sposizione di ragioni, che guardando all'indole sua generosamente intollerante di ogni ingiuatizia, parmi maravigliosa. In fatti, alle disoneste irruzioni di Filippo per mezzo del Foix nel patrimonio sacro di S. Antonino, rispose con paterne esortazioni ad ammendare il mal fatto, restituendo il tolto all'abate, e ricordandogli come dall'avo e dal padre suo rispettati i diritti della badia, dovessero da lui conservarsi e guardarsi. Neppur minacce, o rigore di parole. Tuttavelta Filippo non volle punto obbedire al pontefice, nè il conte, sotto il suo patrocinio reccolto. Questi minacciato di censure, contumace, vi cadde; quegli, come re, neppur minacciato, seguiva ad incaponirsi. Allora Bonifazio, a far più reverenda la chiesa di Pamiers, la cresse in vescorado, sperando, che se la persona di Abate non bastava a contenere in ufficio il principe, basterebbe la dignità di vescovo. Adunque pubblico una Bolla (Romenus Pontifex) stando in Anagni nel di 23 di luglio, con la quale, separando dalla vasta diocesi Tolosana la città di Pamiers. vi poneva un nuovo seggio vescovile. \* Occulto conforto a queste

Epim. od Philip. Rayn, 52.

Britarum Poplom, amplie, Collect. Caroli Cocquelines, Ed. Remne 1741, F. III., p. 79. Guill. Nancia, Chron. ed. an. 1296.

ordinazioni erano le presenti violenze: le ragioni poi, la troppa ampiezza della diocesì Tolosana, che con grave detrimento delle anime, rendeva difficili e tarde le visite de' pastori. Stabilì chiesa cattedrale quella di S. Martino, ove giaceva il corpo di S. Antonino; primo vescovo l'abate Bernardo Saisseti; diffiaì i confini della nuova diocesi, e le deputò un censo. E perchè Pamiers per civile decoro rispondesse alle nuove onoranze della sua chiesa, Bonifazio eresse in quella un'accademia. \* Queste provvidenze, come che Filippo le credeva scemanti il suo imperio, furono cagione di più accesì sdegni, i quali si andarono ognor più manifestando.





<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep 658, Reys 53.

## CAPITOLO II

Hafe contration la Chosa. — La famora contti zione Chricia Lakem. — Come non fesse mova no intemperante — Il Bello impenua, e bandisce nu calità impertanente. — Paterna bolia che gli contra pare Bon fazio. — La costitazione e foce unta in leginiterra: fortezza della chezesia anglese.

Il vigore a conservare le ecclesiastiche immunità eranece ssarie ia que' tempi, ne' quali pareva che fosse universale congiura a rubare ed oltraggiare i diretti delle chiese. Ma Bomfazio non falla il desiderio del buoni, essendo continuamente vegliante, su tutte le chiese, a vedere le insidie ed i mali in cui le ponevano : me etachiesa lontapa, o potenti i violatori di essa, che sfuggissero alla sua mente. I Scrisse all'archiescovo di Arles ed al vescovo di Marsiglia,\* perchè resistessero a certa legge che avevan fatto i Marsigliesi, con la quale era victato far donazione a' cherici che non erano della loro città. Lanciò una scomunica al duca di Cariata. superbo invasore de'bem della chiesa Tridentina; 1 sottopose a grudizio il maestrato della Lucania, oppressore della Chiesa lucana: e chiamò in Roma il vescovo sonnacchioso su quelle laica. impertmenze; Pisani ed Orvietani colpi di censure, dello stesse peccato colpevoli." Ai vizi, che sono peste d'ogni civile compagna. indisse guerra terribile. Risaputo delle gravi usure di certo ucmo

<sup>&</sup>quot;Reg. Vocic., MS., an. 1. Ep., ad. Archi. Remensi." Ut procedat contra injurism illutam Ecclesim Laudanous;. Ep. 355. Ad Philippoin regem, qued factat justitiam a dent Reclosim. Ep. 856. Eidem, quod non molestat E escopum Lisponeusem Ep. 546. et cet. ...

E Ep. 223, Ray, 54.

Ep. 151 Ray ib.

<sup>4</sup> Fp. 146, 150, Ray, Ib.

grà morto, ad esempio degli altri, scrisse lettere a. vescovo Metense, comandandogii che traesse dal sepolero le ossa dell'imquo nauraio, e gittasse fuori del terreno della chiesa gli avanzi di quel perduto. Ben voleva, il seno della Chiesa si chiudesse a coloro, che ebbero chiuso il cuore alla pieta ed alla giustizia. Anzi mi pare che più strettamente incalzava a sterminare dal mondo questa pestifera generazione di nomini, trovando altra lettera al vescovo Eduense, con la quale gli impone la cacciata dalla sua diocesi di tutti gli usurai.

I cherici amministratori de'sacri patrimoni si trovavano in pessime condizioni: erano tra le rapacita principesche e le minacce de' papi. Dapprima potevano di proprio talento, permettendolo il vescovo, soccorrere i laici stretti da necessità; ed erano censure contro i lanci che li aforzassero a fazlo, ma non contro i cherici denatori delle sacre sustanze; in guisa che spesso avveniva, che non rattenuti da tiznore, piegati da, desiderio di piacere ai principi, largheggiassero de' don, già consacrati dai fedeli sull'altare a Dio. Bonifazio assiepò, come avevan fatto molti concili e papi prima di lui, con piu strett, ripari le cose de la Chiesa, nduceado solo nell'arbitrio del papa il permesso di queste denazioni, ed infrenando di censure anche i cherici prestanti, come erano i laici violenti cercatori.\* Laonde sensse e bandì quella famosa costituzione, che ha principio Clericis Laicos, la quale ripiena tutta della santità dei diretti della Chiesa, risonò ingrata nelle corti dei principi, e fu scandalo ai superbi, come era e sarà sempre ai tristi l'autore stesso della giustizia. Ne è questo al principio: « Ci ammaestrano gli antichi tempi, e chiaro lo

Regest MS, Vatter, an L Ep. 508.

<sup>1</sup> Regard MS. Patie, an. H Ep. 59.

<sup>2</sup> Vedi Doc VIII

addimostrano i presenti, i laici avere portato ai cherici pessimo animo, come quelli che impazienti del proprio confine, si sforzano al vietato, ed allentano le briglie a correre all'illecito, aè fanno buona ragione del quanto sia cor negata la potestà su i cherici, e sui beni e sulle persone della Chiesa: ai prelati ecclesiastici, alle chiese ed alle persone di queste, si luicali che regolari, impongono pesanti balzelli, le taglieggiano, le sommettono a tasse, e tolgono e strappano da essi ora il mezzo, ora la decuma o vigesima parte, od altra porzione, a si attentano di assoggettarle a molte maniere di servitù, ed aggiogarle ad essi: e (lo dico col dolore nell'anima) certi prelati e persone ecclesiastiche paurose in quello che non è punto a temere, cercando una fuggevole pace, e più tementi di offendere la temporale maestà che la eterna, si addormono, ron tanto per temerità quanto per difetto di consiglio, su questa maniera di abusi, senza che gliene sia venuta dall'apostolico Seggio autorità e licenza. »

Sieguono le terribili censure a qualunque persona ecclesiastica, che senza l'autorità pontificia osasse concedere ai laici alcuna cosa del patrimonio ecclesiastico sotto qualunque colore, e contro i laici, quantunque regi o imperadori, che senza l'antidetta licenza richiedessero o sforzassero i cherici a dar loro le sacre cose, abrogando qualunque altra costituzione che a questa si opponesse.

Molti stimarono in questa decretale, che il Bossuet chiama ad occhi chiusi concitatrice d'invidiosissime cose, i essere ascosa la scintilla di quell'incendio di adegni a cui proruppero Filippo e Bonifazio; e perciò tutta sul capo di questo versarsi la colpa degli scandali che segnirono. E qui è mestieri chiarire la cosa; perchè non rispondendo ai giudizi del Bossuet, del Fleury e di tutto il gregge de'legisti (generazione di uomini che per la loro sotti-





Defen. Declaration Cler. Gallie., tomo 1, p. 2, lib. 7, t. 23, pag. 256, col. 2, in fin.

gliezza fu sempre acconcia ad ogni maniera di governo, e perciò buoni strumenti di cattadine sfrenatezze, ottuni consigheri di appressione), i fatti a contarsi non si potrebbero purgare di quella melma, di che furono contammati da cortigiam, e malamente si fallirebbe all'ufficio di storico.

Dapprima è da avvertire, non avere Bonifazio fabbricato di proprio talento una nuova costituzione, ma avere piuttosto ribadite quelle sentenze, molte e solenni, che pubblicarono i concili ed i papi suoi antecessori, ad meatenare le mani de'lnici correnti. sulle sustanze delle chiese. Il XIX canone del terzo conciho di Laterano ferisce di censure i laici imponenti tasse sui bem delle chiese: ed il XLIV del quarto concilio Lateranense, oltre a confermare quelle censure, aggiunge non potersi anche in caso di necessità trar sussidi dalle chiese senza papale licenza.1 Piu particolarmente per la Francia rinfrescò queste censure papa Alessandro IV. " Nè è a dire, che sonasse nuovo nella Francia, oltre alla decretale di esso Alessandro, il divieto di Bonifazio; affermando con ottime pruove il dotto Tomassin, i non aver mai i refrancesi strappato al ciero con isfrenato imperio gleuna cosa; se nen per autorità apostolica o per angustia di somma necessità. Adunque non era nuova la costituzione quasi fatta per accennare a Filippo; non intempestiva in tempi che i principi, e specialmente il francese, anche inverecondo falsator di moneta, afrenatamente succhiavano le sustanze ecclesiastiche; non impronta, stante che que canoni erano generalmente ammessi ne'regoi cristiani, e specialmente in Francia. E pensi il lettore, che allora il diritto della Chiesa era ancora pieno di vita, non acconciato, come oggi,



I Sent. Deer. De Eccl. communication cap. Non meaning a settle to atesse titude cap. Adv.

<sup>1</sup> Ib. lib. 3, fit 28, cap 1

<sup>\*</sup> Toppa sa. De vet, et nov. Evel. discipl, in Benefin par \$, lib. 1, cap. 48, n. 9, in fin.

ai tempi dai concordati che rapi il prudente timor del peggio; e perciè che vuol giudicare i fatti di quel secolo, dee astratre l'ammo dal presente: è così non maravighera che Bomfazio facesse ii quella costituzione risonare arche agli ocecchi rea i ed imperiali la sferza delle ceasure.

Schlene nell'anzidetta decretale milla fosse di singulare, ni verbo che si discostasse dalle antiche forme, con cui sempre i pontefici avevano ravestiti i loro decreta e non fosse sillaba che accennasse alla Francia, levo il rumore grandissimo nella corte di Friappo. Un vesparo di dottori cortigiani si fecere attorno alsuperho principe, lamenta alo con ipocrite sembianze la propotenza papale, che dicevano ascondersi nella decretale di Bonifazio. El pareva che stessero tutti stretti a ratterlerga sul capo la reg a corona, che tristamente affermavano volengli rapire l'am-Inzioso pontefice. Ognuno sa come subitamente trabocchi I ani no di un principe accecato, quando è spirto dagli adulatori a quel verso cui mehma. Filippo, altero di spiriti, punto sul vivo, e che si vedeva chiusa una bella fonte di oro ne patrimoni delle chiese, andò proprio in bestia, e bandi un ed tto, il quale vietava ai laici. ed ni cherici suoi sudditi estrarre danaro dal reame e portarlo altrove, anche per ragnon di pieta alla Sedia apostolica. Sui bomdei laici poteva egli fabbricar leggi, ed auche su quei de cherici; suj quali, essendo fendali, poteva il principe esercitare imperjo: ma salte decime, oklazioni, e privati beni che i fedeli avevano lasciati alle chiese a rimedio delle loro anime, il principe nonpoteva stendere neppure il desiderio. In que tempi non ancora erano i cost detti diritti di regalia ; ed il principe, per canoni da tutti ammessi, non aveva altra facolta, che quella di custodice i beneficii vacanti e riserbame i frutti al successore, e di presentare (quando il titolo era di regio patronato) le persone al beneficio. Or il vietare l'estrazione del danaro el e si cavava dalle remaite delle chiese, era una solenne violazione de'eunoni che cessavano i laici dall'intrudersi e nelle araministrazioni e nella erogazione delle sacre rendite; ed era una prepotente distruzione della libertà ecrlesiastica. Arrogi, che l'edutto sapeva anche di ladroneccio. Molti erano i beneficzati francesi che, per servizio della Chiesa, erano fuori del reame; ed a costoro rubavansi ghi annuali censi, non potendoli ricevere fuori pel regio comandamento. E primo tra questi beneficiati era lo stesso pontefice, cui venivano di Francia oblazioni che faceva la libera pietà de fedeli pel negozio di Terrasanta, e le rendite di que'beneficii che erano di proprietà della Sedia apostolica. Per la qual cosa l'editto era ingiusto ed oltraggioso al pontefice

Ciò faceva Filippo non tocco personalmente dal papa, irragionevolmente adontato per la costit izione che era vecchissima nella: Chiesa, e ricevuta da tutti. Volgiamoci a Bonifazio, che ebbe voce di nomo superbissimo e rotto agli sdegni. Egl. aon poteva certo voler mate ai reali di Francia, non volendo malamente provvedeze alle cose sue : e la costanza con che sostenne la fortuna di Carlo angioino nel reame napolitano, ed il molto operato a pro di Filippo, erano argomenti certi, che come i suoi antecessori così egli nell urto delle fazioni italiane, usava della casa di Francia come di puntello al Seggio papale. Infatti era tanto lontono l'animo suo da quel re, allorché scrisse la costituzione intorno alla immunità de'beni ecclesiastici, che anzi vi avvolgeva d segni ondeaggrandire la casa francese. Nello stesso di 18 di agosto, in cui bandì la costituzione, acrisse a Filippo, pregandolo a volergli spedire a Roma Carlo di Valois suo fratello, con cui aveva a trattare importanti e segreti negozi; e fu voce, come afferma lo Spondano, i quegli abboccamenti toccare lo innalizamento di esso-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ad. se 1996, n. 2

Carlo francese ad imperadore romano, per farlo capo della spedizione di Terrasanta. All'irriverente editto poi rispose con la celebre bolla Ineffabilis. Con paterna dignità scriveva Bonifazio al Bello: « Tra le grazie che lo sposo Cristo concesse alla Chiesa nelle sue sponsalizie, essere il beneficio della libertà: libero volere che corresse l'amore della sua sposa verso i suol figli, libera la riverenza di questi verso di lei: stolta credenza, le contumelie arrecate alla sposa non toccare lo sposo, polvere e cenere addivenire sotto il martello della divina virtù i violatori (e fossero di ogni difesa munitusumi) delle ecclesiastiche libertà. Egli Filippo porgesse orecchio alla voce di un padre; a lui le paterne parole, che indettavagli l'amarezza del cuore, aspreggiato da freschi avvenimenti; accogliessele con animo attento; essere di suo pro-Essere venuto a sua notizia come per tristo e fallace consiglio avesse fatta correre nel reame certa costituzione, oppugnatrice di quella libertà che riguarda le chiese, le sue persone ed i suoi beni, e che pure da gran tempo innanzi non era stata tocca (tacendo di quello che toccava sè ed i suoi fratelli, con grande suo disonore e pericolo e gravezza de' suggetti. Essendo debito di pastore rimenare in via le pecore sviate, di amico il consigliare il bene, e di colui che siede il soglio della giustinia sterminare il male; lui pastore supremo, lui padre edamico findal tempo che era in privato stato, tutti quelli uffici adoperare con tutta l'anima, a ritrarlo da quella sentenza, in cui avevalo precipitato la malizia der consiglieri.

« Non aver dovuto essere capace di tal consiglio l'animo di tanto re; non essere state del suo senno farsi condurre alla sentenza di que tristi, che fanno opera perchè tentennasse, e danno la spinta a rovinarlo. Ritraessesi dalla mala via e pensasse come e quanto opprimesse e forestieri e suggetti quella legge, che rompeva il corso al commercio, tanta fonte di ricchezza; già oppressit





suggetti per frequenti enormi imposte, raffreddarsi nell'ossequio che gli dovevano, peggio appresso per la ingiustizia ed improntitudine dell'editto. Solere i principi alcune volte handire così fatte leggi, perché i nemici pon si giovino delle domestiche sustanze: ma temperarle in mode, che i suggetti ed amici non corrano lo stesso danno co'nemici. Non essere da uomo prudente non ricordarsi del passato, non vedere il presente, non riguardare il futuro. Se con quello editto avesse avuto in mente toccare anche le chiese e i sacri patrimoni, come impotente a farlo, essersi imprudentemente già sequestrato dalla Chiesa per canone già promulgato. Vedesse a che lo avessero condotto i pessimi consigheri, ed a quanta ignominia sospinto: non avere così fatto i suoi maggiori, devotissimi sempre al romano Seggio, nè lu, aver dovuto fare in tempi, in cui le sue cure tutte in lui si adunavano. A che quello spedire di legati all'Inglese, al Tedesco ed in altre parti, se non per raffermarlo in buona pace sul trono? A che tante veglie e fatiche, toccata appena la cima dell'apostolato, se non per la salverza di lui e del reame? A che, senza aver posa, tanto studio di comporte quasi ogni di nuovi trattati, se non per aiutare ai suoi negozi? Ah! se in quell'editto covi il creduto disegno, certo lui averlo rimeritato con iadegno guiderdone, con isconoscentioffici avere risposto ai beneficii che la Chiesa sua madre avera su di lui e suoi maggiori a larga mano profusi. Levasse intorno gli occhi a vedere come lo stringessero e minacciassero Germania, Inghilterra e Spagna, e pensasse quanto ghi fossero necessari. i pontificali soccorsi; e perciò non essere quelli tempi da ricalcitrare in faccia alla Chiesa. Se poi per la costituzione di frescopubblicata intorno alla libertà della Chiesa gli avessero messi pol capo que consigli, sapessesi, lui avere nessun suffragio di ragione. Imperocché, non volendo torcere a male quella sentta, e leggendola con occhi netti di livore, chiarirebbesi, non essere che una



confermazione di antichi canoni, e le minacce di seconti tiche trovarvisi per ritragre dal male, col timor della pena, coloro che non sa lasciavano condurre dall'amore della virta. Non aver tatto divicto ai prelati ed ai cherici di soccorrerlo nelle necessità sue, e de, reame, ma solo aver vietato il farto senza papale licenza, , vendo innanzi all'anima quel taglieggiare e spremere che facevano i ministri di lui i patrimon, ecclesiastici, e temendo con fondamento dell'avvenire; poiché è presunzione del futuro la certezza del passato. Non negare però lui essere impotente a riscuotere tasse dalle chiese, rattenendogli le mani il divino diritto. Opponesse pure il quando egli o i maggiori suoi, stretti dal bisogno, cercatori alla romana Sedia di que's issuli, fosse stato ributtato e fallito nel chiesto. Se ciò non fu mari, tenesse per fermo, che se grave necessità stringesselo, non solo essa Sedia soccorrerebbelo e farebbelo soccorrere dalla cheresia, ma anche egli papa stenderebbe le mani, se il volesse il bisogno, su i calici, le crocie i vasi sacri, perchè tale e così illustre reame al romano Seggio caro, anzi cainasimo, ed a lui divoto ab antiquo, non ven sse agli estremi. Che poter lui fare? a qual consiglio appigliarsi, nimicasdosi la Chiesa, stretto dall'Alemanno cui aveva mal tolta la Borgogra, dall'Inglese prirato ingiustamente della Guascogna, e da entrambi appellanti al giadizio dell'apostolico Seggio? Che male potergli fare, ostinandosi nella trista sentenza? Star egli pettoruto innanzi alle persecuzioni, agli esigli ed alla stessa morte, cua era paratissimo per la libertà della Chiesa. Accogliesse quelle patenie ammonizioni, piegassesi a quegli amorevoli uffici, innanzi che la ragione del ministero apostolico non lo spingesse alle asprezza. 1 >

Non trovo che il clero francese facesse allegrezza per la costituzione, che muniva la sua liberta contro le prepotenze di Filippo,



<sup>2</sup> Yedi DOC IX.

ne che si attristasse delle sue impertinenze cerso il portefice. Al contrario trovo aver fatto e l'uno e l'actro il clero inglese con quel fortissumo uomo a capo di Roberto di Winchelsey, che non solo nel seggio di Cantorbery era succeduto al martire S. Tommaso Beket, ma anche in tutta quella maschia virtù che solo si attinge nei santuari della fede. Aveva egli avuta a mano la costituzione anzidetta, e indirizzo lettera a Riccardo, arcivescovo di Londra addi 5 di gennalo di questo anno 1296, nella quale trascrisse tutta la costituzione Clericis e le parole de due legati cardinali. prenestivo ed albanese; ordinando che fosse tosto messa ia esecurdone. Inoltre allo stesso arcavescovo indurizzando altra lettera abli 17 di febbra o dello stesso anno, incominciando a mostrare come fesse per antica consuetudine della Chiesa bandita scomurica contro i violatori della sua libertà, la ribadisce anch egli, seguendo la fresca costituzione di Bonifazio. Ma più selvaggio verso i cherici fu Eduardo d'Inghilterra, però meno pervicace di l'ilippo nelle male opere. Condotta felicemente a termine la guerra contro Giovanni di Scozia, e ponendosi in punto di guerregiare Filippo, più disperatamente taglieggiava le Chiese, ond'è che la costituzione Clericis larcos anche a lui non andò a sangue, e commetò ad impennare e ad imbestiare più manescamente di Fihppo. Chiese oro da cherici, e gli fu dato del no: le comminamont bonifaziane facevano paura. Allora dette certo determinato tempo al clero a determinare sui loro casi, non votendo obbedire, e con turchesca maniera fece suggellare le porte de granai clericall. Di rimando Roberto arcivescovo di Cantorbery ordinò, che mentre si apponevano i suggelli alle porte de'granai, si bandisse





<sup>\*\*</sup>Const. Magnas Britanniae et Mibermas, vol. II. pag. 224.... " patenter au dilirenter a omnibus enequamini, seu exegui faciatis, et en singula, quatemus ad vos pertenent, observetis ac faciatis inviniabiliter observari...

in tutte le cattedrali la costituzione di Bonifazio E perchè era mestieri raffermare gli animi nel giusto proposito, ed era a fare resistenza forte ed unita, chiamò a concilio nella Chiesa di S. Paolo a Londra tutti i suoi suffraganei. Eduardo s'impauri, e scrisse ben due volte a prelati da congregarsi nella domenica Lactare nella Chiesa di S. Paolo di Londra, proibendo loro di fermar cosa che potesse tornare a pregiudizio suo, de' suoi ministri, o aderenti. Per otto di si ventilò la regia petizione, la quale, tutti concordi, rimase in erba per li recenti provvedimenti di Bonifazio: nè fu udita la sentenza contraria di molti cherici cortigiani e curiali, che immemori della dignità loro e del loro ufficio, erano stati consiglieri del principe nelle cupidigie delle sacre cose; i quali se ne andarono le coscienze aggravate con queste asciutte parole dell'arcivescovo: Salvet suam animam unusquis-Per alcuai vescovi ed altri messaggi fu rapportato al re QUO. del conchiuse in quel concilio, e non è a dire come infuriasse : non appena videli venire, licenziò i suoi cortigiani di scavalcarli ed impossessarsi de' loro cavalli; vietò a tutti i legisti avvocare in qualunque tribunale a favore de' cherici: ruppe aperta guerra contre di loro; e con piglio di vero ladrone comando a tutti i cherici consecrat, negli Ordini, o gl. cedessero la quinta parte delle loro rendite, o le tenessero già come pubblicate al fisco. E diceva davvero, chè all'infuori di certi snervatelli prelati ecclesiastici che fecero a verso del principe, gli altri ebbero i mobili e gl'immobili beni tutti confiscati. E perchè subito andassero ad effetto i regi voleri, le sacre sustanze furono esposte a pubblica



<sup>· 1</sup>bi. — Nous defendous a von tour et a chesqua de vous, se nol de rous nuix choses ne ordeins, ne factor, se assente a nul ordenance a la dit assemble, que puissont turner a projudice ou a grovance de sous ou de sui de nos ministrers, ou de teus, que sont a nostre peax, et a nostre foy, et a nostre pretection, ou de nos adherents, ou a sui d'eux.

estimazione, perchè non indugiassero i zacrileghi compratori ad occuparle. Ciò della roba: non erano sicure le persone, avendo il re licenziati i soldati a fare ogni male ai chenci; laonde costoro non si ardivano cavalcar soli, ma sempre stretti in molto numero.' Ma oltre ogni credere fu esempio di cristiana costanza Roberto arcivescovo di Cantorbery, il quale più di tutti tempestato dall'ira del principe, più di tutt, con invincibile fortezza. eppose la vita alla furia del prepotente. Fu spoglio di ogn. sua masserizia, e diserto fin dai domestici, cacciato di casa, e chiusogli ogni uscio ospitale per regio editto: tapinò l'inclito prelato, accattando un frusto di pane ed un tetto che lo accogliesse. Durò a tutto con invittissimo animo per la libertà della Chiesa. Fossero stati molti di questi prelati a reggere le braccia di Bonifazio nel faticoso governo del cristianesimo pel migliore suo e de fedeli !" Ed ecco una scandalosa persecuzione nella Chiesa inglese, che non sarebbe stata la simile ai tempi gentiloschi. Om veggano i lettori con quale gente aveva a trattare Bonifazio; e pensino, se al laccio delle scomuniche sarebbe stato bene unirne qualche altro. Por, come conteremo, Eduardo pianse il mal fatto: ma Filippo non volle niangere.

Anche in Germania trovo che quella costituzione, scandalosa per il Bello, fosse riverentemente accolta e pubblicata. Nella collezione de concili di Germania, raccolti da Giovana. Federigo Schannat, leggesi, nel sinodo cameracense essersi fermato che quella costituzione fosse letta al popolo ben quattro volte l'anno in lingua volgare."



BESTA, KAYGHTON CAS, LEYCEBY, De Ecent, Angline, lil. 3, cap. V, col. 2492.

WESTMONAST, Flor. hist, ap. 1296.

<sup>2 &</sup>quot; Item constitutionem SS. Patrie Domini Boalfacil VIII codom modo praccipinus ah omnibus presbyteria parechialibus, vel corum vices gerestibus, salvem quater in seno in facie Ecclesiarum susrum in lingua materina nunciari et expenia. Tem.IV, p.84.

<sup>14 — 2033</sup>FAZIO VIII.

## CAPITOLO III.

 Frantzelli, o lere origine. — Como urbassiro i papi, e massime Bondazio. — Jacopone da Tod.

Affliggevano grandemente Bonifazio queste aperta e tenaci violenze; e mentre che nell'ammo se ne doleva, non vegliava con minor cura ed amore all'interna ordinazione della Chiesa ed alla cessazione di tutti quegli errori che potevano offenderla e contaminaria. Intanto non isfuggirono alla sua costante vigilanza uomini tristice mai disposti, i quali, ricoverti del fallace mantello della perfezione evangelica, andavano come lue serpendo insidiosamente a guastare gli animi deboli e rozzi. L'Ordine di S. Francesco fu di mirabile aiuto in questo secolo alla romana Sedia, e non è dubbio che a quel pontificato, intorno a cui il settimo Gregorio ed Innocenzo III tanto si travagliarono, fesse state singolare presidio. Fiorente era; ma come suole avvenire che in sano corpo pure s'ingenerano mali umori, così in quell'Ordine giovane ancora si formarono e ne scaturirono certi nomini tristi. Le corruttele del cuore e la superbia della mente sono le prime origini delle umane follie e tristizie. Da questo derivarono i d.sordini di certi frati di S. Francesco. Non era trascorso un secolo da che l'Ordine viveva, e già calavano gli animi dall'altezza di perfetta povertà evangelica. Ciò mosse lo selo di alcuni frati, i quali, teneri della piena e rigida osservanza della Regola del loro fondatore, incominciarono a discostarsi dagli altri come puri esservatori di essa. Capo di costoro pare sia stato F. Pier Giovanni Oliva, di cui molti malamente pensarone come di eretico, altri

come di santo. Nato a Serignan nella diocesi di Beziers, o resero frate di S. Francesco all'età di dodici anni. Così per tempo educato alle austere discipline di quell'Ordine, gli si allogò nella cima dell'animo la rigida poverta del fondatore; e perchè incominejavano i confrati ad andare a rifento in questa evangelica virtà, si pose tutto a rattenerli nell'antica osservanza. Acre di ingegno, colto nelle sacre scienze in tanto da meritare il grado di baccelhere nella università parigina, fragorosamente censurò con parole e scritture quello andar giù della Regola di S. Francesco m cosa che egh riputava sola scala del Cielo. Al schto alcum, ma pochi, focosamente lo seguirono; gli altri frati l'osteggiarono. Non so se l'impeto della riforma lo traportasse in errori, o di questi mahziosamente lo appuntassero gli avversi. Il Wading 1 purga di ogni labe, e venera quesi santo l'Oliva, ma Giovanni XXII dannò le sue thiose al libro dell'Apocalisse, come pestilent, e pregne di ereste. 2 Vero è che Giovanni canonico di S. Vittore e Bernardo Guido, nella vita di papa Giovanni, consentono nell'affermare, che l'Ohya sia stato il capo de' Begaim. Sant'Antonino ' e Niccolò Eymerico ' affermano lo stesso. Verso l'anno 1278 serisse le scandatose e nose sull'Apocalisse;\* per-

Annel Mess, teme 2, ad am, 1982, 1983, 1985, 1292, 1297.

<sup>\*</sup>Joss, S. Vicron, Vota Jose XXII ap. Bantz. Vibre Paper. Aremon. col. 117,

<sup>-</sup> Bernar, Guide, ap. Banes, ib. col. 146, 164

Petrus Jamuis Biterrennis dicebatur, qui quandam posullam composult su ser Apocalypsim.... Just 8. Viet., b. — " .... condemnarit quandam pestiferam postiflam fratus Petri Joannia de Serahano disecessa Biterrensis de ordino fratuum magarum...., a qua sumebat ismentum secta dia pestifera illorum, qui Beyonni sulgariter, qui se fratres properes de terbo craîne 8. Francisci communiter asmumbant..... ... Bens. Gerao, ib.

<sup>&#</sup>x27;P 3, tit 24, c 9 § []

<sup>\*</sup> Breect, Ingmes, par 2, queest, 15.

Oppin, Comment, de serget, Scottes, tem. III, sec. XIII, cel. 556.

ciò precedette agli altri .taliani frati zelanti, che fecero scisma nell'ordine serafico per amor di povertà, quali furono Corrado da Offida, Pietro da Monticolo, Tommaso di Treviso, Corrado da Spoleto e Jacopone da Toda Ed è a conchiudere che, come l'Oliva in Francia, questi in Italia, senza volerlo, dettero principio ai Fraticelli Gli anzidetti frati scossero il giogo dell'ubbidienza ai supertori, si sbrancarono predicando qua e là con inferint intelletti e senza carità: più loglio che grano seminavano. Era su quei testardi aperto l'occhio de' pontefici, tementi di peggio. Essendo papa S. Celestino, conobbero la fiacchezza di costui, e seppero usarne. Mandarono a Celestino due confrati, Liberato e Pietro da Macerata, pregandolo voler loro concedere vivere secondo la Regola di S. Francesco in tutto il suo rigere, liberi da contraddizione, e liberi della stanza che si volessero scegliere. Celestino loro rispose del st. e non più frati Minori, ma Poveri eremiti o romiti Celestini volle che si chiamassero. Non indugiarono a comparire i mal. frutti di questi zelatori, si trasformazono in setta, di cui fu capo in Italia frate Pietro da Macerata e Pietro da Fossombrone, detta de Fraticelli, de Frati spirituali, ed anche Begnardi e Begnini. Fu accrescinta da ogni rifinto di convento, da frati apostati, che pativano scandalo della licenza data dal pontefice a certi Francescani, detti poi Conventuali, di posseder beni. Incominciarono dal negare a, papa la facoltà di dichiarare la Regola di S. Francesco, dal dire cessata la potestà pontificia, e solo tra essi rinvenirsi il sacerdozio e la vera Chiesa.1 La povertà della vita e certa apparente austerità di costumi trasse molti in inganno, che si misero a seguire questi matti, ma tristi:



WAD, 80, Ass. Ord. Mes., an. . 217.

Scientiano, MS, Veterino, n. 1960, e Batosio, Sylva MS, p. 400, ap. Bath.

SANT ANTONING S pare, 15t. 24, cap. 8, 5 IL.

e corsero anche le donne. Che cosa poi facesse questo deforme accozzamento di frati e di femmine è bene leggerlo nella costituzione di Bonifazio ; il quale, non appena riseppe de' fatti loro, li raggiunse con tutta la forza della papale autorità. Vale a dire: essersi intestati uomini e donne, senza veruna sacra missione, a volere sciogliere e ritenere i peccati, a tenere diurni ed anche notturni conventacoli ad ammaestrarsi degli errori che poi ivano seminando; ad imporre le mani credendo infondere lo Spirito Santo; non portare riverenza che a Dio solo; tenere per più efficaci quelle preci che essi facevano nudi tutti del corpo, dannare il lavoro delle mani per vivere; muliebri sponsalizie celebrare le donne; e nudate inverecondamente le membra, incedere gli uomum innanzi a quelle. Bomfazio li dichiarò eretici: chiamò i prelati ad inquirere su que perversi; e volle tomassero in vigore anche quelle leggi civili che Federigo imperatore aveva fatte bandire contro gli eretici.1

Io non prolungherei il discorso di questo sozzo convento di eretici, se dalla loro storia non derivasse molta luce su le ragioni delle deformi dipinture che ci han luseinto gli scrittori di questo secolo di papa Bonifazio, e della petulante infamia con cui il nome di questo pontefice ci è stato tramandato. Le eresie che travagliarono la Chiesa, e che possiamo personificare in quella degli Albigesi, nel XIII secolo, ebbero una certa teologia mistica tolta dai Manichei, la quale primi appresero i Francesi, pel contatto avuto con costoro nelle varie spedizioni in Terrasanta, Queste pestifere teoriche apprese in Oriente, si manifestarono in Occidente sotto quelle forme cui più inchinavano gli animi di que' tempi per le condizioni del pontaficato romano, Questo era a cima di grandezza per lo umperio su le potestà civ.li, e per le



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ralla \* Nuper ed andientiam , Ap. Rennix Sec. VIII, c. XVI, p. 410.

molte ricehezze. Permò odio alla gerarchia della Chiesa, amore di austerissima povertà, obbedienza a Dio solo: eretiche erano le apparenze fallaci de Valdesi precedati dai Petrobusiani e dagli Henriciani,' nella setta de'quali si fusero gli Albigesi, terribile e molto combattuta eresia. Dal che è chiaro, riforma avere voluto costoro nella Chiesa, e sotto questa veste di mformatori. sconvolsero e Stati e Chiesa. In questo pensamento signigliaro to a'riformatori ultimi di Germania, ma oscuri i tempi, fanculla la civiltà, incolti gl'intelletti, ruppero, a differenza di questi altri, in molte an malesche sozzure \* E tanto questo disprezzo delle terrene cose ed amore di poverta occupò la mente de' Valdesi, che vollero anche chiamarsi Poveri di Lione ed Umiliati. Principi e papi con egni loro sforzo combattettero gli Albigesi; ed ognino sa que lo che s'ebbero sotto il pontificato d'Innecenzo III Ma l'impeto della giusta persecuzione, e la morte del loro protettore Giovanni cente di Tolosa, fu anche cagione della rapida lere distusione in molte parti di Europa, e massime in Italia, come in Piemonte, in Sicilia, la Puglia, e fino in Roma e ne suoi contorni.1 Gregorio IX li perseguitò con immenso ardore, ed alcuni ne imprigionò anche in Monte Cassino: \* ma i loro errori potevano più facilmente vagheggiarsi in Italia da'Ghibellini; i quali, nemici al papa, trovavano in siffatta eresia certe non so quali carezze alle loro opinioni. Come questi eretici, condotti da spirito perverso gridarono riforma, e si sforzarono di faria in sè stessi con quella loro cinica povertà ed aborrimento di ogni cosa terrena ; cost S. Francesco, condotto dallo spirito di Dio, fece, quasi

Beantso. Meria delle Bren, see, XII, cap. X, tom. 8, p. 224.

<sup>2</sup> Bexorat, Rost, Albeg., lib 1

BESOIST, Mist, des Voldens.

Racition a S. Grey, Chron., ad an. 1981.

mparando alla decadenza degli Ordmi monastici, che disordmavano nelle loro ricchezze. I frati Minori è gli eretici di que'tempi. avevano uno scopo comune: quelli santamente vi andavano, quesai fellonescamente. Per la qual cosa se poteva essere qua che disordine nella famiglia dei frati, coloro che disordinavano ed intristivano dovevano necessariamente accostarsi, senza loro divisamento, agli eretici: e come questi erano in mala fama, e nissano nel creder retto il proprio intendimento roleva contaminarsi. del loro consorzio, avvenne che i finti disordinati dovevano, nmanendo protervi, ingenerare nuova setta, simile a quelle anzidette, distinta nel nome. Ed ecco perche abblano tanto discordato gli scrittori intorno al vero autore della setta dei Fratwelli, poichè questa non fu ingenerata da un nomo, ma da un fatto. Il fatto è nelle discordie che eccitarono nell'ord ne Serafico que zelanti; i quali scandalizzati della remissione dallo antico rigore, ncalestrarono ai legittimi superiori, e superbi di essere i verifigli di S. Francesco, uscirono dai conventi o apostatando o formando nuova società. Questi usciti, indocili ai loro superiori ed m papi, ottennero protezione da papa Celestino V, come si è detto, e nel 1296 già era un convento in Palestrina di que' romiti Celestini, ossia rigidi Francescani, tra i quali fra Jacopone da Todi. Ora avendo papa Bornfazio, come fu narrato, abrogato quanto aveva fatto l'antecessore, vennero questi aboliti, e cominciarono a portare pessimo animo verso Bonifazio, come diremo di Jacopone. Gli altri frati zelanti si dettero a predicare cose che non dovevano, ed a formar setta, che fu detta de Fraticelli, quasipiù frati umili, fratelli dello spirito libero, quasi non contrastati nell'esercizio della perfetta povertà, ed anche con altri nomi conosciuti in Italia, in Francia, in Germania e nelle Fundre, i



Manust, Memor. Prenest, ad ap. 1294

quali nomi sempre accennavano alla trasformazione e al guasto di qualche virtà di S. Francesco. Infatti quel disonesto nudarsi, e dire ottima la preghiera fatta nudi nati, era una idea guasta e corrotta di ciò che narrasi di S. Francesco, che per esercizio di umiltà uscì nudo in piazza a predicare con frate Ginepro "Laonde se Antonio Hiqueo irlandese francescano, lodatissimo dal Wading," si adoperasse a tutt'uomo a dimostrare nel libro che intitolò Nitela Franciscana Religionis, "non avere avuto autore francescano la setta dei Fraticelli, non potremo non ammettere che il fatto di quei frati zelanti, ma indisciplinati e resistenti all'autorità della Chiesa, desse origine alla detta eresia.

Lacade lo scisma avvenuto nell'illustre Ordine di S. Francesco, produsse due generazioni di nemici a Bonifazio, gli zelanti, detti eremiti Celestini, ed i Fraticelli I primi, nemici alla persona di Bonifazio, da cui furono costretti a lasciare quella singolare e pericolosa maniera di vivere; gli altri, nemici al papato, che vigorosamente li compresse, benchè da loro creduto estinto i I primi, come riputati perfetti frati dalla plebe, avevano imperio sommo su di essa, e gli altri col copioso numero de'loro seguaci e fautori. Maledicenti a Bonifazio, trovavano l'addentelloto a certo dubbio della sua legittima creazione a papa, per la singolare rinuacia di papa Celestino; e mirabilmente riuscirono a convertire in certezza ciò che era pendente nelle mobili fautasie

<sup>1</sup> despretti de S. Franc.

De secope, Ord. Mon., page 13, edit. Roman 16-th.

Lugden: 1627, sumpt Claudi: Landry

<sup>\*</sup>S. Axrox Chron par 3, tot \*1. e. 5. § 1. \* Could tendes seld Papane, vel pot as Automateum, Epistopus et Sacordotes etc. , ed il Sandaro, Morroso 180, all' rina costuro pensassero — \* Nullum fuisse Poetificem vere Vicarium Christi, nisi cos qui punpertatem Christi unitati sinit , — Percio tenonduti susi nelli vari perceri, a crearone papa certa irate provenzane de Poslo is obtito da compoe Fraticelli sa colotti e tredici Begulae, Banxix., Sion dell' Eresie, sec. xiii, cap. XVI, ton. 3, p. 409.

plebee. E se ebbe nemici formidabili, come n'ebbe daviero Bonifazio, furono questi frati impertinenti è que'sozzi Fraticelli, che gli concitarono contro l'opinione popolare nel bel principio del pontificato, aizzata anche dai Ghibellini; come gli mossero contro gli ordini superiori delle città è delle corti que' turbolenti Colonnesi, de'quali diremo appresso. Perciò non è meraviglia che il nome di questo pontefice arrivasse fino a noi assai brutto, non avendo avuto tempo a dominare le false opinioni, ed a mostrarsi nella sua chiarezza.

Dalle cose dette parmi che siano ben distinti que'frați poco prudentemente zelanti, che si dissero romiti del Signore Celestino, dagli eretici Fraticelli. Ciò duco, perchè non mi si abbia da appuntare, aver voluto fare onta alla santa memoria di frate Jacopone, che appartenne a quelli e non a questi; e dei quale è bene che io narri qualche cosa, non essendo stato degli ultuni e delmeno potenti nemici di Bonifazio, Jacopo, e poi detto Jacopone per beste, della nobile gente de' Benedettoni di Todi, narque in questa città. Bene esercitato negli studi de diritto, si mise ad avvocare nel foro; e come dotto nella scienza e valentissimo ne negozi forensi, era riputato molto ed adoperato: ed egli largamente si godova de' favori della fortuna e della voluttà di questa misera terra. Menò sposa una donzella, che per chiarcizat di sangue, eccellenza d'amino e di corpo eta proprio un giorello: e per lui fu vero tesero, anche pel mugliore dell'anima sua 1mperocchè costei, sebbene usasse comparire esternamente donna montana per non disgradare Jacopone, che era troppo impegolato nelle cose terrene, pure chindeva nel petto un cuore tutto quanto di Dio. Ora avvenue che essendo convenute molte matrone a soliazzarsi di certi giuochi, ed invitata da esse ad andarvi, volente il marito vi andò: ma nascosamente munissi di corti argomenti. a non cadere in qualcue laccinolo, che sono sempre a temersi da

enesta matrona, in queste brigate di sollazzo. Ed ecco che nel fervore della festa incontanente sprofondo la stanza, e non fu una di quel matronale coavento che non restasse pessimamente concia del corpo e con gli spiriti smarriti. E cosi rimase la buona donna di Jacopone; il quale, accorso alla trista novella, la trovò ancora con un avanzo di vita; e volendole aiutaro gli spiriti, islacciandole la veste assai costretta, quella con le man, resisteva, priva di voce; el è non voleva iscoprirsi innanzi alla gente-Altera se la portò tra le braccia in vicina stanza, e rimosse le ricche vesti, trovò avere il petto foricato d'un aspro cilicio. La quale vista, con la morte dell'amata donna, mise un così forte pensiero nell'animo addolorato di Jacopone della fugacità delle terrene cose, che pareva rapito ar sensi. Poi, confortato dall'esempio della pictosa femmina, tutto si dette a Dio, e come prima era stato ghiotto de'pieceri del corpo e del suono delle amane lodi, pose ogni studio a castigare la carne e ad accattare beffe, per ispuntare la concupiscenza della vana gloria. Nel quale proposito infocò tanto, che spoglio di ogni sua roba, che distribali ai poveri, si mise per le vie ad infingersi folle per amor di Cristo; per cui deriso dai fanciulli, non era più chiamato Jacopo, ma Jacopone. Il comparire ora ad un tratto innanzi al popolo intento a pubblico spettacolo nudo del corpo fino all'ombilico, carpone, con briglia in bocca quasi giumento; ora tutto nudo unto di mele, e voltolatosi tra le piume, che gli si appiecarono per tutta la persona, cacciarsi quasi belva tra nobile brigata festeggiante le nozze della nipote, non traevano gli animi a tenerlo per vero matto, ma per santo, ammirando la sua umiltà ' Entrò nell'Ordine di S. Francesco; ed a chiarire i frati, lui non essere veramente stolto, scr.sse e die loro un trattato sul disprezzo del



Wadivo., Ann. Ord. Men., tom. 5, p. 408, 409.

mor do, il quale dimost o bene stargli in sesto il cervello. Pati mo to tra i frati, e portò tutto per amor di Dio. Aveva un'anima ardentissima e capace di molto affetto, acuta la mente, fantasia operosa. Era in una parola un nomo che poteva solo, se fosse stato ai tempi del concilio di Clermont, muovere una Crociata. Perciò focosi que'suoi cantici, sebben rozzi, acerbi quei ritmi, ma priverenta: mistico e qualche volta oscuro ne trattati ascetici. Finora han sempre riconosciuto in Jacopone un buon frate ed uno de'primi fondatori dell'italiana favella; ma più attentamente considerando le sue scritture, parmi che egli cutri in un nobilissimo numero di nomini che solennemente espressero la religione cattolica in que'primi moti delle generazioni andanta a civiltà. S. Tommaso, nell'elevazione dell'angelico intelletto; Dante, nella virtà creatrice della sua fantasia; Giotto ed il B. Angelico, nella sapienza di un hello, che trionfando la rozzezza delle forme, non ti sembra di terra, ma di cielo, e Jacopone, nella calda favella del cuore, fortemente e semplicemente ritrassero ai secoli a venire la religione; e dimostrarono come sia madre di prodigi, quando essa animi ed incarni i concetti di questa nostra ragione. Detto di Jacopone, ora mi accosto ai procellosi giorni di Bonifizio, che io conterò disfrancato dalle catene del pregiudizao o guelfo o ghibellino.





Wardso, Ann. Ond. Min., Com, 5, p. 408, 409.

## CAPITOLO IV.

La Sichia, e pratiche di Jacopo a farna uscire Federiga. Prattati che ba con lu Bon fazio, — I patrizi romani. — I Colomnue loro progenie — Come divenessero nemici di Bonifazio. I Ladronaccio di Sciarra della Coponia. Felionia de colomnati e minaccio di Bonifazio.

Popolo di fresco uscito da aborrita soggezione è sempre baldo e poderoso; chè la unità delle menti gli aggiunge forza; il timore di un male campato, costanza. E tale era quello di Sicilia, che nell'impeto della libertà che credeva trovata, avanzara Federigo nel desiderio di conservare una corona che caramente gli era sul capo. Ed era quello di Sicilia sforzo potentissimo; perchè principe e popolo, quasi corpo ben compatto e stretto, propulsava d'un moto il comune nemico; ed era ben condotto, perchè in quei tempi non era chi avanzasse nella perima delle cose di guerra il famoso Ruggiero di Loria, che teneva ancora per Federigo. In tanta gravità di cose e necessità di operare Carlo II non aveva popolo da opporre al Siciliano, che come questo fosse concitato a un tempoda speranza o da timore. Bonifazio, esauste oramai le armi spirituali superbamente apregiate dal nemico, non aveva da opporgli che l'Aragonese. Perciò quegli acapitava molto ne'suoi negozi; e questi perdente tempestava Jacopo a cessare gl'indugi e a venire in Italia, il quale, malamente noiato da Murcia e Castigha, e oltre a ciò rattenuto da certe dubbiezze in che ponevanlo le profferte di Bonifazio, ed il pro che veniva ad Aragona dal maztener Federigo sul trono di Sicilia, si peritava di muoversi. Non dico che il rattenesse qualche interna voce di sangue dal guerreggiar Federigo, chè questa in animo esercitato ai faticosi studi

1, 3, p . . .

della cruda ambizione è come auretta incontro a rupe. Tuttavolta, avvegnachè non comparisse in Italia, con coverte pratiche ed ambascerie si studiava di cavar fuori della Sicilia il fratello ed allentanargli l'animo de'Siciliam. Fin dall'entrar dell'autunno del 1296 frate Pietro di Corbelles de'Predicatori erasi appresentato egato di Jacopo a Federigo, blande ed aspre cose rapportandoghi: facesse pace con la madre Chiesa, che tanto aveva esatata la casa d'Aragona, creando suo gonfaloniere ed ammiraglio Jacopo; consentasse ad un abboccamento cel fratello nella isoletta d'Ischia; a arrendesse ai suoi consigli, perocchè, lui protervo, bastare un ceano del papa a mettergli le armi in mano, e far.o terribile contro ai nemici della Sedia romana. I baroni che circondavano il giovano re, scossi al parlare del frate, si guardarono in viso con certo dubbio, cui occorse Federigo licenzando il messo, e rimettendo il negozio ad un parlamento che aggiornò in Piazza."

Frate Pietro era venuto apertamente messaggio: altri eran veruti covertamente per tentar l'animo disdegnoso del Loria, ed il materno di Costanza. Quegli, tastato da Bartolomeo Machoses di Valenza, non che tentennare, piegossi a parte Aragonese, tra perchè i molti gloriosi fatti a pro di Federigo avendogli gonfiato l'amme, non era cosa che il contentasse, e quasi si voleva tenere da più dello stesso re; e perchè, ambizioso molto, lo adeseavano le grasse profferte aragonesi "E poi già covava in tuore il veleno, dopo essere venuto in Calabria ad aperta rottura con Federigo," la quale non poteva più racconciarsi. Altri privati messaggi furono spediti a Federigo ed alle principali città dell'isola, i quali

Sercial, hb. 3, c, 12, 13, 14.

<sup>\* 1</sup>d Th y 17

<sup>4</sup> Id 15. c 8. 9.

nula ottennero, per altro l'avere distaccato da Federigo il Loria, e piegata a Roma Costanza, fu megho che vittoria Nel parlamento di Piazza, ventilate le proposte di Jacopo, tutti tennero pel no, e fu vinto il partito. La contraria sentenza del Loria non fece altro che confermare gli animi, essersi lui gia tutto dato ad Aragona.

Logorato il verno in queste vane pratiche, al cader del marzo giungeva finalmente in Italia il sospirato Jacopo d'Aragona. Veniva pieno di speranze: Bon.fazio avevalo tratto con ismisurate promesse, e le accoglienze furono splendido assai. L'arrivo del re trasse in Roma Carlo II di Napoli e quella buona Costanza, ultimo germe della casa Sveva, alla quale certo che si doveva dividere il cuore nel petto, trovandosi tra due figli che amava, prorompenti a fraterne guerre. Comparvero anche que'due famosi, Giovanni da Procida e Ruggiero de Loria, i quali abbandonata la parte di Federigo, venivano ad inchinare le superbe fronti, aduste d'invecchiate censure, innanzi a Bonifazio, che li ribenedisse. Era stato chiamato anche Federigo, ma non volle venire. Grande convegno di personaggi, e grande il negozio che dovevano agitare. Bonifazio vedevasi innanzi umikati il padre della siculana rivoluzione, ed il terribile Loria che l'aveva fermata col suo valore. e godevane. Vedeva la Costanza, che madre era, o del materno animo usava a commuovere i cuori di Jacopo e Federigo. Vedeva l'aragonese e l'angioino principe, e con tutti i nervi della papale potenza si adoperava invigorirli e congiungerli a riconquistare Sicilia alla Chiesa. Spiegò l'altissima mente ai trattati. Erano vecchi gli odii tra Francia ed Aragona. Principe aragonese fu quegh che raccolse la siciliana corona dopo i sanguinosi Vespri.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marrana, 105, 15, cap. 1. — Gron Yans, 146, 6, cap. 18. — S. Anton., p. 5, fit 20, c. 8, §. 5.

Volle dunque dapprima Bonifazio con le parentele amicare Jacopo con Carlo. Jolanda, sorella del primo, fu data sposa a Roberto figliuolo del secondo. Nozze regie, e pur regie le feste, con cui magnificamente vennero celebrate nella papale corte. Si venne a più levata negozi; ed il pontefice allargo il seno ad ogni maniera di favori verso Jacopo.

Avevagli nell'ultimo di di dicembre del 1296º indiritto lettere. significandogli certi divisamenti che aveva fatti sopra di lui, i quali in quest'anno si recarono ad effetto, presente Jacopo. Eraun bel trattato, che dal Santa anche è riportato, per cui Jacopo diveniva re di ben altra potenza, e stretto e quasi fatto uno col pontefice. Eccone la somma. I papi tenevano come cosa loro la Corsica e la Sardegna. Di questo possesso fu disputato nell'anno 1238, quando Federigo II fece re di quell'isole il bastardo figl.uolo Enzio, disposandolo ad Adelaide erede delle due giudicature di Torre e di Gallura. In guisa che Roma gridava, ma la Sardegna. non si discostava dall'Impero. Ma Rodolfo re de'Romani, nell'anno 1275, volendo essere unto e coronato imperadore da Gregerio X, gli si appresentò nella chiesa di Losanna," legandosi con solenne sagramento a restituire alla Chiesa la Romagna, l'esarcato di Ravenna, a difenderle la Sicilia, non violare le sue ragiom, esserte ossequentissumo; e finalmente riconobbe con queste solennità di maniere il dominio di lei non solo su la Sicilia, ma anche su la Sardegna e la Corsica \* Adunque senza contrasta nell'anno



<sup>1</sup> Ray, al 'an. 1997, m. fl. o seg.

<sup>1</sup> SURFEA, An., 10b. S.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Annal, Coimar, ad up. 1275. — Prot. Lucku., Hist. Ecol., 1b, 13, 4, 4.

Sicilias com comittas ad sam spectantibus, tem citra farum, quam ultra; nec um Corsicam et Sardiniam, so centera jura qua ad sam pertinere soscuntur. — Bay, ad. as. 1275, m. 89.

presente Bonifazio poteva disporre di queste isole, e ne investì solememente Jacopo e i discendenti di lui con la coppa d'oro (per cuppant auream). Erano por le condizioni con cui legossi il re con Roma, che dovesse prestare omaggio alla Chiesa come vassa.lo: mantenere in Italia a sue spese ai servigi del papa cento cavalieri. bene in arnese, avente ciascuno, oltre il cavallo bardato, almeno altre due bestie da cavalcare; cinquecento fanti bene approvigionati di armi, de' quali almen cento fossero balestrieri, tutti poi o Catalam o Aragonesi, e la loro condotta durasse un trimestre, a contare dal giorno che ponessero piede in Italia: oltre il qual tempo, fosse in balla del papa ritenerli a proprie spese. E se questi non abbisognasse di oste terrestre, ma di armata, potesse a suo talento richiederlo, a vece di quella soldatesca, di cinque galee ben fornite di nomini e di munizioni. O di terra o di mare che fosse l'oste, fosse tenuto il re a spedicla ogni anno al trimestrile servizio, ad un cenno del papa. Esso e gli eredi suoi pagassero al papa in perpetuo annuale censo di duemila marche d'argento, e di buona e provata moneta. Lui o altro crede, tardo o nolente nel pagare, secondo gl'indugi procedessero le pene; la scomunica al principe, poi l'interdetto sul regno, e da ultimo lo apogliamento del feudo. Mai la Sardegua venisse divisa dall'Aragona: tornasse incontanente alla Chiesa, se il re divenisse imperadore di Lamagna. Conservasse la libertà e le immunità del nuovo regno; non rompesse la via ai ricorrenti alla papale curia; si tenesse dal taglieggiare le chiese; non s'immischiasse nell'elezione de'vescovi; trovando leggi indecorose alla Chiesa, rescindessele; non pensasse a prendere ufficio di sorte in Roma, o in qual anque terra soggetta alla romana Chiesa; protestasse sempre venirgh in feudo la Sirdegna per vera liberalità pontificia; e pensasse non da altri che dal papa doversi sciogliere qualche dubbio che sorgesse su quel nuovo possesso. Da ultimo Bonifazio lego Jacopo con solemie

giuramento ad osservare le anzidette condizioni, che doveva il re rinnovellare a ciascum pontefice miovo.

Ecco come allargava Bonifazio la potenza di Jacopo, e proyvedeva non trasandasse il confine che gli segnava intorno, Le quali provvisioni lasciò bene intendere in quel ritogliere la Sardegna, venuto che fosse imperadore il re: come anche in un'isola, ma viema all'Italia, pareva sconcio e pericoloso un imperadore di già molto possente in Lamagna. Ed escludendo Jacopo e suo. eredi, essendo re de Sardi da qualunque ufficio in Roma e nelle romane terre, chiudeva la via a quelle troppo presenti ambizioni, delle quali aveva conosciuto i pericoli e i danni in Carlo I d'Angiò senatore di Roma. In una parola, bardò bene il cavallo, ma si tenne in mano le briglie per dargli il tratto. Imperocchè i sussidi, militari erano certi, perche veramente da conferirat, e certi i giuramenti intorno a Sicilia; incerto nel fatto, se non nel diritto, il regno di Sardegna, dovendosi questo prima conquistare sui Pisani.1 Di più, con altra scritta significava Bonifazio poter lui ritrarre la concessione della Sardegna fino al di d Ognissanti \* Ed in questo era chiaro che voleva prima vedere se davvero agisse Jacopo, e con qual frutto, in guisa che la corona di Sardegna gli stesse in bilico sul capo, se buen servidore della santa Sede, avessela; se no, avesse egli la facoltà di ritirarla. E poi, se fosse riuscito a trionfare di Federigo, neppur voleva che la Sicilia ricadesse nelle sue mani; perciò si tenne aperta la via a negoziare, a minacciare, o rilasciasse Sicilia, o perdesse Sardegna e Corsica. Bonifazio sapeva comporte i trattati e non perdersi. In questo trattato, come anche nella bolla in cui creava Jacopo gonfalomere ed ammuragho di santa Chiesa, compariva il negozio di





<sup>1</sup> Vindant, ble & cap. 18.

<sup>\*</sup> RAY., n. 17

<sup>15 -</sup> Boxieszio vili

Terrasanta, in mode che al papa apparecchiasse l'Aragonese solo per liberare il santo Sepolero. Molti, seguendo il Surita. 1 scorgono in questo un certo artifizio di Bonifazio di accessare al Levante, avendo tutta l'anima e le forze a Sicilia. Ma questo non era coverto artifizio: egli operava all'aperto contro Sicilia, nè aveva mestien di questi coverchi. Mirava davvero al Levante: ma. non potendo convertirvi le forze, disordinata e non doma quella isola, voleva prima assicurarsi di essa, e poi osteggiare i Turchi; la quale impresa, presente e futura, tutta confidava all'Aragonese. fatto campione della Chiesa. Adunque così fermate le cose, ciase mo se ne andara alla propria deputazione. Jacopo ando in Catalogna ad allestire l'armata; Ruggiero di Loria, postosi sotto l'insegne di Carlo, iva nelle marine di Napoli ad imperare sul mare, ma con altro colore, contento della terra e castello d'Aci, che gli dètte in feudo il papa,\* Giovanni da Procida, ristorato nel possesso delle sue terre nel reame Napolitano, se ne rimase m Roma con la sconsolata Costanza, la quale non è certo se quivi morisse Tengono alcuni, che finisse la vita in Barcallona dopo cinque anni, ed avesso sepolero nella chiesa de'frati Minori di quella città.

Mentre Bonifazio sforzavasi di far cadere dal trono Federigo, questi non dormiva ad eccitargli nemici con nascose pratiche Sapeva che cosa fosse que potentissimo patriziato romano; sapeva quanto fastidio avesse sempre arrecato ai pontefici; ricordava di que Frangipani turbolenti e maneschi, quando Arrigo VIII osteggiava Roma; ricordava e Frangipani e Colonnesi devoti a Federigo II e sagi ministri delle intestine calamità della Chiesa; pensava, in tempi pericolosissimi, quanto potessero essere mortali



Str., the 5, sample,  $\ell=35,$ 

<sup>\*</sup> Sestiani, ab. 3, c. 20, 21, 22,

i colpi avventati al principe da mano domestica. Perciò si mise a spiare quale di que' maggiorenti romani avesse potuto tratte nella propria parte e spingerlo ai danni di Bontazio. Erano i Gaetani, i Savelli, gli Orsii i, i Colonna ed altri potentissium, i quali, come erano irte e minacciose quelle loro rocche e castella vicine alla stessa Roma, cosi l'animo avevano superbo e pronto ad ogni fatto di mano, o che il papa chiamasse i a giastizia, o che gli stimoli dell'ambiz one li facesse procompere. Delle utilità che tanto o quanto ne' bassi tempi si ottennero dalla feudalita, furono quest, baroni seriq re avant, vassalli avevano, ma affaticati non relle dolci cure dei campr, bensi in quelle ingleriose e selvagge d. turpi armeggramenti. Essi si ravvolgevano nel corpodello Stato pessimamente, corruttori del popolo, perenè strumento al e loro libicini o d'imperio o di rola; infesti al pontefice, perche scoglio ora forte ora fiacco all'ampeto delle loro tristizie. Ogni principe onesto mi stratore di giustizia, per esterna guerra poteva chindersi nello Stato, quietar dentro e veghag fuori - ma il papa, stretto di fuori, aveva sempre a temere dentro. Infatti non da altro è a derivare quel tenersi ora in Anagni, ora in Orvieto, ora in Velletri di Bonifazio egli sempre si guardava da que' potenti, che ad ora ad ora potevano come vento sollevargli contro la plebe. Tra questi potentata primeggiavano t Colonna, i quali dagli stemperati favori di papa Niccolè IV. colonnese, erano stati pertuti a melta levatezza di stato, e di cui erano sostegno Pietro e Jacopo cardinali di santa Chiesa, Ma perchè ordinatamente si proceda al racconto delle cose passate tra Bornfazio ed i Colonna, è a prendersi di più alto la mossa.

Nel 1201 Giordano e Oddone, che a distinguerlo dagli altri chiamerò II, forse figliacli di altro Oddone signore di Palestrina, erano i principali della gente Colonnese, padroni di Palestrina, della Colonia, di Captanica, Zagarolo, Gallicano, e delle terre



di S. Costanzo e di S. Giovanni in Camporario, le quali erano in que' tempi abitate. ' Il primo ebbe un figlio, Pietro, l'altro ebbe-Oddone III; i quall figliuoli, essendo cugini tra toro ed a parte del retaggio paterno, comunciarono ad esercitarsi in ire fratri, idea cagione del patrimonio. Nell'anno 1252 3 il prefetto di Roma. cercò di quietarli, assegnando a ciascuno la propria parte: ma non furono contenti, e seguitarono scandalosamente a guerreggiars) Alla perfine, sceltosi arbitro un certo fra Giovanni domenicano, comune parente, stettero al suo giudizio e si divisero le terro. Pietro ebbe il dominio di Gallicano, di S. Cesareo e di Camporario, Oddone III quello di Palestrina, di Capranica, Zagarolo, Coloma ed altri feudi. Ciò si raccoglie da un istrumento che pubblicò il Petrini dall'archivio del coi testabile Coloma. Edè chiaro che tra i Colonna i potentissimi erano quelli di Palestrum, de' quali possiamo considerar come capo Oddone III; e su la sua discendenza di fermeremo. Giordano, figlio di Ottone III, ebbe cinque figliuoll, de"quali il primo era Jacopo, già cardinale; il secondo, Giovanni; il terzo, Oddone; il quarto, Matteo; il quinto, Landelfo, ed ebbero ricche signorie, Palestrina, il Monte, Capranica, la Colonna, Zagarolo, oltre la meta de la villa di Pietraporto e della tenuta dell'Algido. A far le cose in pace, scelsero que' fratelli per comune sentenza ad amministratore di quei feudi il cardinale Jacopo, con istrumento rogato addi 28 di aprile dell'anno 1252, che il Petrini trovò nell'archivio Barberino dandogli troppo larga balla. Nel tempo che corse tra l'anno 1292 e 1297 se ne morì il secondogenito Giovanni, lusciando eredi del

<sup>5</sup> Perural Most, Premote, all an. 1201, page 132.

<sup>\* 1</sup>b. n.i am. 1252, pag. 135.

J Volt Too X

<sup>4</sup> Tedi Dos. XI.

suo sel figl.uol., Pietro già cardinale, Stefano, Giovanni, Jacopo detto lo Sciarra, Oddone ed Agapito. Ora avvenne che Jacopo cardinale, per l'autorità che gli avevano dato i fratelli nell'amministrazione del comune patrimonio, erasi fatto meglio che padrone di tutto; ed unitosi con gli anzidetti nipoti, spodostò quelli di ogni loro roba, e li condusse a vivere sottilmente. Adunque questo Jacopo, tristo usurpatore, e que suoi nipoti figli di Giovanni furono i soli padron, de feudi Colonnesi, e perciò anche di Palestrina, e furono coloro che vedremo alle prese con il pontefice.

Come e perchè cominciassero i mali umori tra i Colonna e Bonifazio è chiaro; nè saprei dire di quelle disparatissime sentenze di vari scrittori interno alla ragione di questa discordia, So bene che l'amor delle parti è il più grande nemico della storia perocchè quando non piace il vero, si oscura, si torce a viva forza, inan che diventi falso; oppure si ondeggia maliziosamente nelle congetture, per trarre giudizi a proprio talento. Così han fatto molti per tristizia, molti per cieca imitazione, nel descrivere la famosa discordia del Coloma con Bonifazio. Contano Ferreto da V.cenza e Pipino accesissimi Ghibellini, segulti da tutti coloro cui è gloria il vitupero di un papa, Bonifazio avere portato chiuso nell'ammo grandissimo odio contro la gente Colomese. perchè Jacopo ed il impote Pietro della Colonna, gli avevano negato il suffragio nella sua elezione. S. Antonino al contrario narra, essere stati i primi a votare per Bonifazio i due Colonnesi : delle due sentenze vera è la seconda, suffragata da un fatto; imperocchè se nemici fossero stati da quel tempo per si forte ragione Bonifazio e i due cardinali Colonna, nè quegli sarebbe andato a porsi in mano de' suoi nemici, quando eletto papa e traendo a Roma tolse osp.zio nella terra di Zagarolo signoreggiata da



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chron, ad an. 1295, part 3, tit. 20

Jacopo ne questi avrobbelo cond-almente ospitato. <sup>1</sup> Non è argomento che tra la gente Gactava e Colonnese fossero in quei tempi gelosie, esercitate poi tirannescamente da Bomfazio. Non vera la sertema di Benvenuto da Imola, che chiosando il vense tes mo canto dell'Inferao conta avere acceso il fuoco tra i Colonnesi e Bonifazio le insidie che pese all'onestà della donna di Jacopo detto lo Sciarra non so qual nipote del papa, Questa ribalderia di un Gactani non sarebbe stata taciuta dagl'infuriati Colonnesi, quando empirono tutta Europa delle caluanie che sparsero contro Bonifazio e la sua gente Il silenzio mostra che non avesse patita questa disonesta tentazione la matrona colonnese.

Ma intendendo più l'anuno ne' documenti di quel tempo, ci pare che, stando alle arzidette opinioni, se tutta da Bomfazio sia a derivare la prima cagione delle terribili discordie, da que' documenti è chiarito piuttesto dal Colonna che dal papa essero venuto il primo scandalo. Ed infatti, avvegnache in pace, anzi anuca, si stessero Bomfazio e i due cardinali Colonia per la spinta che dettero agli altri a accglierlo papa; pure tra gli stessi Colonnesi era una tacita guerra, che non prorompeva forte per la debolezza di una delle parti e la prepotenza dell'altra. Vedemmo come quel Jacopo cardinale di santa Maria in Via Lata, legatosi co' emque nipoti, ed abusando la fiducia che avevano messa un luii fratelli nel confidargi. l'amministrazione del loro patrimonio, avesseli messi in povero stato, rubando c.ò che doveva custodire. Ora queste domestiche ingiustizie, non potevano andar tunto celatamente che non ne sapesse Bomfazio, perchè la gente Colonnose era troppo levata in alto, ed egli era severo mantenitore di



F b Et post else tomen... in eastro time asserum (Columnousium) quod Zegerchem. dictur, et quod per dictum Jerobum time temporis temelatur... hospital, fuer.mus confidenter. " Hall. np. Rays, ad an 1297., n. dy.

guistizia. Non sappiamo che i rubati fratelli piatissero nella papale corte, ma è certo che il papa frappose paterai uffici a porre
un termine alla tirannide del cardinale ed alla miseria di quelli.
Ordinò che ciascuno prendesse la sua parte sul comune patrimomo cossasse l'amministrazione di Jacopo, qualche cessione, oltre
il di bito, si facesse ni nipoti, onde più facilmente si arrendessero
a lasciare l'altrai. Queste cose ordinava Bonifazio al cardinale ed
ai impoti presenti: ma costoro, a izichè riconoscere in quelle orditizzioni l'amore della giustizia o la turpitudine della loco ingrastizia, non pi uto disposti a lasciare il rapito, torbidi e frementi
se ne andarono dalla pontificale presenza, e mai più aca videro la
faccia di Bonifazio."

Tra i nipota dell'irato cardinale Jacopo era l'altro Jacopo, so prannominato lo Sciarra, uomo aspro e manesco, al quale forse più degli altri coceva sentirsi trarre dagli art gli la roba degli zu. Costui, spirando vendetta contro il pontefice che ta ito rettamente aveva sentenziato, e non vergognando, nobilissimo che era per sangue, emulare ogni più sfrontato ladrone, si pose in agguato con saterliti, che in que' tempi non mancavano mai a questi violer ti signori, per rubare al papa la sua ricca suppellettile portato da Anagni a Roma. Erano bene ottanta some d'oro e d'argento. E aggiustò bene il colpo i imperocchè le papali masserizie vennero in sua balia, e se le portò a casa. Questo scellerato fatto, della verità del quale non è a dubitare, i non fu operato da uomo

CRAYS, 1295, 36.

<sup>1</sup> Chron, Fornism.

<sup>1... \*</sup> quod Stefanna de Columna somm thesasarum fue rat depredatis; propter quod later quam Bonifacium, et detes Columneuses summa discordia extitit suscitato... (Arabanicus, S. B. I. tomo 3. pag. 135) — In Bonia Ingrandissuma divisome e guerra tra papa Bonifacio VIII e quo della Colomia, perocche i Colomos, raincomo un grandissumo tesoro al detto papa. (Commen di Robogno, S. B. I. tomo 18, pag. 36) 1... \* Fodem anno Columneuser Romani accesserant et derobacerunt magnum thesasarum nuri

che o disperato di mezzi a vivere, o per costume masnadiere, si gittasse per le vie a rapinare; ma da nobile e ricchissimo signore non uso a ladronecci; perciò in quel fatto era una furiosa vendetta contro Bosifazio, la quale accecava e traboccava il Colonnese in tanta infamia. Tuttavolta è bene avvertire, come di si grave ingiuria non fece verbo il papa, lamentando nella bolla Preteritorium temporum ' tutte le male opere dei Colonnesi, quasi a dimostrare le private offese non curare, bensì quelle che, lui ferendo, alla Chiesa damificavano."

Perciò, visto il pessimo animo de due cardinali Jacopo e del nipote Pietro e degli altri nipoti, e chiaritosi pel ladroneccio di Anagni, quella non essere gente da lasciarsi inosservata in tempi in cui per Roma si ravvolgevano molti messi di Federigo di Sicilia, spediti a tentare la fede di qualcuno, si mise a vegliarli assai gelosamente, ed a provvedere. Spio attento i loro passi, e vide come ai messi di Federigo facessero buon viso, si accostassero ad essi, li favorissero. Non volle aspreggiarli con debite pene: si tenne su le esortazioni, su le preghiere e su le minacce: e quelli seguitavano pel loro verso macchinando co' nomici della Chiesa. Allora Bonifazio, lontano e tardo Jacopo di Aragona, impotente Carlo di Napoli, commossi i Ghibellim di tutta Italia dai fatti di Sicilia, e dalle arti di Federigo minacciato nella stessa Roma, si appigliò al consiglio che ogni prudente uomo avrebbe segulto. Richiese i cardinali Jacopo e Pietro





et argenti Donno papa Bonifacco " (Chron Enem, ib., tomo 15, pag 344) — " Nobiles etiam de Columna inmieca habebat, contra quos processit, quia Stophanus de Columna ipsius papa fuerat prædatus thesaurum " (Grong, Strata, Annol. Genman, ib. 2, ib., tomo 18, pag. 1020).

I Vedi Dec. XII.

<sup>\*</sup> Grev Villari, 16b. 8, cap. 21. - Ptolon. Luc., Ann. breva S. R. I. tomo XI. - Chron. Forobe, S. R. I. tomo 22.

della Colonna, che gli aprissero le porte di Palestrina e Zagarolo, e lasciassero presidiare quelle castella dalla milizia dello Stato, perchè non vi si annidassero i nemici della Chiesa. Temperatissima richiesta, che ogni principe ebbe sempre ragione di fare ne' pubblici pericoli. I due cardinali si contenevano apparentemente, ma celatamente fomentavano ed aiutavano ai nipoti, che con aperto rifiuto risposero al papale mandamento. Di questa fellonia nonera uomo che ignorasse tener le fila e muoverle i due cardinali : onde Bonifazio, fallitogli ogni argomento di dolcezza, con vigorosa e pronta deliberazione si poneva in sul punire, ma lentamente, e spiava. E riseppe come traportati fossero i Colonnesi ad incredibile sdegno e concitati alla più disperata vendette controdi lui; come il cardinale Pietro, rotto ogni freno, arditamente si dava a spargere dubbi sulla va idità della rinuncia di papa. Celestino, e perciò sulla valida sua elezione in pontefice. Questa era una velenosa zizzania, che poteva fruttare immensi mali alla Chiesa. Allora temette i trista casi di uno scisma, non ignorando. per la presenza del nemico Federigo di Sicilia, l'impeto della parte ghibellina, l'intolleranza de' principi del rigoroso suo d.fendere la libertà della Chiesa, quanto fossero ben disposte le legna a ricevere le prime scintille di quel fuoco. Pure si tenne dal punire (vedi temperanza di spiriti!); volle certa la cosa, per darvi contro più forte Mandò a di 4 di maggio a lui Giovanni da Palestrina, cherice di camera, intimandogli che venissegli innanzi la sera dello stesso giorno, a rispondere, presenti alcuni cardinali, se credeva lui essere veramente papa. Pietro s'avvide che questo era tirarlo all'aperto per meglio colpirlo, e non ubbidi. Anzi non si tenendo sicuro, se ne usci di Roma con lo zio Jacopo ed alcuni





<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Histoire du diff estr. Hand VIII, et Philip., pag 33 presso de Twot. Append. tom. VIII.

fratelli, m.nacciosi e parati ad una pessima opera. Era questo il momento di procedere alle pene: lo voleva la ragion dell'uffizio e di papa e di principe. Tenne concistoro a di quattro di maggio: sposte le colpe de Colonnesi, la loro pertinacia e durezza ad ogni sua ammonizione e preghiera, tolto il consiglio di tutti i cardinali, sentenzio: Jacopo della Colonna di S. Maria in Via Lata e Pietro di S. Eustachio, cardinali diaconi fossero privati della diguita cardinanzia, dell'uffic o sacerdotale, colpiti di solenne scomunica, se a capo di dieci giorni non si recassero innanzi al rapale Seggio, e si sommettessero ai suoi voleri; venissero tassate futte le loro sostanze, mobili ed immobili, che erano tanto nello Stato della Chiesa quanto nel reame Napolitano; i discendenti di Giovanni ed Oddone, nipoti de' cardinali, fino alla quarta generazione fossero esclusi dal sacerdozio: della stessa scomunica implicars: coloro, che presumessero tener per cardinali essi Jacopo e Pietro: e se alcuno, anche cardinale o di qualingue altra dignità, osasse tener mano a costoro nella fellonia e nello scisma, andasse spoglio di ogni ufficio e sustanza, e fossero interdette quelle terre che li accordiessero. 4

A qualcuno sembreramio stemperate queste pene, e crederà che nell'animo del papa l'imperturbabile ragione di chi giudica sia stata soverchiata da subita piena di sdegno. Ma se noi dal processo di queste storie conosceremo meglio di che tempera fossero gli animi di costoro, Bomfazio già li conosceva. Non era soltanto ad infrenarsi la superbia di un cardinale, ma di una gente potentissima per ricchezze, e molto ben munita di castella poste proprio alle porte di Roma; e di quel che avessero fatto in simili condizioni, era fresca la memoria. Non erano corsi che settant'anni dalla pericolosa fellonia dell'altro cardinale di santa Prassede,

<sup>1</sup> Boil, Bond RAY, 1294, h. 27

Giovanni della Colonna, che in Palestrina accolse il presidio dello Svevo, e tribolò assai malamente papa Gregorio IX: e da quel tempo non avevano i Colonnesi rimutato l'animo loro infocato nella parte Gh.bellina. E poi, quello spargere pietre di scandalo innanzi ai fedeli interno al legittimo suo pontificato, era un voler proprio insidiare alla Chiesa nel cuore.



## CAPITOLO V.

I Colombesi spargono un famoso libello contro Bonifazio. — Effetti il. questo. — Soria colpiti della bolla Lapua asservana. La rispondono con altre contrane in. — Si viene alle armi. — Messaggi dai popolo romano a Benifazio; e risporta di questo. — Cromata contro i Colombesi — Bonifazio fa vestir di perpora i carri nali. — Canonicca Laugi XI di Francia. — Osservanioni interno alla Costituzione Chinesi Incom.

Consapevoli i Colonnesi del terribile concistoro, nello stesso giorno 10 maggio si strinsero ad infernale concilio contro il papa in Lunghezza, territorio di casa Conti <sup>1</sup> E vi prendevano parte Giovanni da Gallicano scrittore apostolico, Domenico Leonard. da Palestrina notaro, e due frati Minori, fra Drodato Rocci del monte Prenestino, e frate Jacopone da Todi. Non so perchè il notaio e lo scrittore si accostassero a questo conventicolo. l'oro avrebbeli potuti trarre. Maraviglio di Jacopone e dell'altro frate; ma non è vana congluettura l'affermare, che il non aver voluto Bonifazio approvare quella nuova riforma de' remiti Celestini, di cui erano membri questi frati e tenerissimi, avessibtrascinati ad entrare nella scismatica compagnia. Stretti così tra loro e hollendo gli sdegm, fermarono i Colonnesi, che il Leonardi notaio componesse istrumento alla presenza degli altri testimoni. in cui dichiarasse, non aver voluto il Colonna piegarsi a venire innanzi a Bonifazio per timore di violenza: alla dimanda fatta dal cherico di Camera, rispondere, lui Bonifazio non essere papa, è perchè Celestino non poteva rinunciare, e perchè la rinuncia era





<sup>1</sup> Histoire du deff, entre Bourf, VIII et Philips pag. 34.

stata con artifici estorta. \* Oderico Rinaldi ebbe nelle mani questo famoso libello, recato dall'archivio avignonese nel Vatarano, e the pubblicò nell'appendice al III volume de' suoi annali, i e che aci toghamo brevemente ad esaminare. È in fronte all'istrumento la salutazione che i cardinali Jacopo di Santa Maria in Via Lata e Pietro di S. Eustachio dicono a tutti coloro che erano per leggere quel pubblico istrumento. Poi incominciano volgendosi a Bonifazio: rispondere nettamente alle ultime parole del papale mandamento, lui non essere papa legittimo. Dimanciano questo fatto al collegió de' cardinal., è li chieggono di provvidenze e rimedio perchè falso papa non rubi le veci di Cristo, patendone rede fondamenta la Chiesa per la illegittima ed invalida ministrazione de' Sagramenti, che si farebbe per illegittimo e falso ministro. Poi impiantano cos: la loro tesi: « Spesso ci venne fatto ascoltare da molti personaggi autorevoli messi in dignità, e laici e cherica, sorgere dubbio alquanto fondato 3 se regga o no la rinuncia fatta da quella santa memoria del signor Celestino papa V. e se legittimamente ed a norma de canoni sia stata fatta: e noichè veroxim.lmente sembri che no, da che il papato vien da Dio solo, e cio che da Dio o da altro superiore vien commesso, da vernao mícriore puote distoghersi, così la papale potesta che da Dio solo



ti en l'antiti

If botte unitary extite the colors the row grantone Bonifaria, a per field intocents a per malazia, avectar disordinate in econologia do fatti, a dispostrate come prima fosse state Bonifarb a venire a le aspreize con la bolia Perateripor nu temporam. Ave, tano giu dichiurato i Colonnesi Bonifazio antipapa, per cui questi mando loro il cherica di Camora per imporse il netto. Questa massione fu fatta i di 4 di maggio: la bolia fu emanata il di 10, quando chamati a comparire, contumati, già crane faggit da Roma Adanque fa bolia innerata non contra colpevole, ma contra seismatici continuori Alia bolia casa risposeco col famoso libello È da tener ferma la mente alla cropi aogra, altrimenti i fatti, mutano de sciubbanza. Invere se la bolia. Pereterioreno responsari sembri troppo adsfera contro i ribe, le, non sara tale contra se significa.

Aumo 297, a. 9s, vers. XI.

<sup>🕶 &</sup>quot; Imbitari verosimbilter 🔔

si confida, sembra nissuno inferiore poteria rifictare. Arrogi: dappoiche alcuno non può togliere potestà spirituale che non può conferire, e la papale non può conferirsi che da Dio, dunque nissuno può toglieria. Ma se valesse la rinuncia, si torrebbe la papale potestà, dunque non potè farsi la rinuncia.

E cost, sillogizzando stretti e guardinghi per bene tredic, capi conchindono I ardita battaglia, sentenziando, Bonifazio cad ito di seggio, ed appellando al futuro concino. Il trovato dell'assunto fu tutta cosa degl'irati cardinali: temo che Jacopone nol rivestisse lui di quell'armadura aristotelica. Ed è facile argomentare come e perchè l'infellonito Colonnese afferrasse quest'arma dell'invalida elezione di Bonifazio. Il fondamento di quel recosonbler dubitari della legittima elezione, è nella rinuncia di Celestino, che dicevano non potersi fare Nè credo inverssibile il dubbio messosi nella mei te di qualcuno intorno a quello che i Colonnesi dimostravano certo, non per difetto occorso nella elezione di Bonifazio ima pel singolare rifiuto di Celestico La nnuncia così solenne del pontificato era caso non mai avvenuto, e trasse in grandissima maraviglia i presenti ed i futuri, ed occupò molto le menti di que'tempi; alcune delle quali non potevano pregarsi a credere, che la digintà quasi divina del portificato potessesi gittar via da omeri umani. La quale difficolta accrescevano i seguaci di Celestino, moraci santificati agli occin del popolo per riforma, e perciò autores eli. Quindi gli animi più crane volti a Celestino disceso di seggio, che a Bonifazio che a sed ca-Infatti, prima che i Colonnesi rompessero in questa superbaribellione, non trovo ragionassesi da alcuno sulla validità del portificato di Bonifazio. Se ne ragionò dopo che i due cardanh traportarono gli animi attenti da Celestino a Bonifazio; e dal



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Vedi Doc. V.H.

rifiuto di quello, che dicevano non potersi fare, derivarono l'illegittimo innalzamento di questo al romano Seggio. Vero è che il libello colonnese non fu infecondo de desiderati effetti. Cli amm informi si turbarono, dubitando: i nemici se ne rallegrar no, affettando certezza. Ed è chi tro si dai fatti che conferento, e si dal 'ardenza con cui si posero a confutario dottissimi canoust . Pietro della Palude strinse a due capi l'opposto da Coloonest, ed egregiamente confi to, 4 Lo stesso fece Giovanni Andrea da Bologna, famoso giusperito, \* ed Egidio della Colcuna romano arcivescovo bit gricense che con iscelta dott ina e buon nerbo di ragione difese Bondizzo centro gli attacchi de' Colonuesi. E quar do cost ti viene a ribattere la falsa imputazione, che è al capo duodecimo ed ultimo del libello, avere cioè Bornfazio rercotto con frode Colestino alla ripuncia, messo da banda ogni altro argemento, appella alla testimonianza di coloro che furono test mont, e vivent, ancora, i quali affermavano, il cardinal Gaetani essersi fatto a Celestino esortatore a starsene papa, anzachè a rinumeiore, sopperendo in lui la fama della santità al difetto della scienza del gaycino." Ma è bene osservare come al tempo m cui i Colonnesi compilavano l'infornale libello, Celestino era gia morto da un anno. E se Bonifazio non era vero papa perchè un alida la rinunzia di quello, non potevano più dubitare del papato del Gaetani, quando si era dimesso davvero dall'ufficio, perchè morto, l'antecessore. Ed ancorche fosse stato Borifazio fa so papa fino al giugno d d 1296 in cui morì Celesti 10, da poi fuvero papa pel coi senso del cardinali e di tutta la cristianità, che io raconobbe tale: richioscenza che valeva meglio d'una eleziere.





<sup>1</sup> De earne Encedação confecialmente patentator Parisais, Labb

<sup>1</sup> Lecture in Regular libri meti Decresilium

<sup>1</sup> Dr. Renommations, Popule, a specia ment. al capa 28.

<sup>🐫 🧖</sup> quia sufferebut comega) 🛊 ud tion in sum sanctitates incomectur super cos 🧋

Da ultimo que' due Colonnesi, che furono testimoni e parte nella elezione di Bonifazio, volendolo traboccare di seggio, non ebbero altro argomento a farlo, che a dichiarar nulla la rinuacia di Celestino. Povero ed infermo argomento. Ora che diremo di coloro, e proprio dello Alighieri, che irriverentemente accagiona Bonifazio di simonia e di aver compre le Chiavi di S. Pietro? Se fosse stato quel sagrilego baratto, i Colonnesi l'avrebbero afferrato come arma a due tagli a ferire l'avversano; e non avrebbero avuto mestieri di sudare a tessere sillogismi. Bastava il percato di Samone a rapire a Bonifazio le Chiavi che iniquamente impugnava. Di simonia non è verbo nel famoso libello.

Dalla compilazione del libello anzidetto trascorsero ad opera pru impudente; per cui Bomfazio non durò fatica a sapere dei fatti loro, essendo stata la infame scrittura arditamente affissa alle porte di S. Pietro, e fino sull'altare dell'apostolo. " Maravicharono tutti di tant'andacia: ma non sa levò voce a favore di quegli scismatica. Provvide Bonifazio. Nel di dell'Ascensione, che in quell'anno ricorreva nel di 23 di maggio, non essendo più quelle circostanze che patissero incertezza di partito a preudere. confermò solennemente le pene fulminate contro i Colonna nella bolla del 10 maggio, pubblicando l'altra che ha principio, Lapis ubscissus, <sup>3</sup> In questa, toccato del libello famoso e dell'affissione alle porte ed al. altare di S. Pietro, e della contumacia lore a volersi tenere nella digrità cardinalizia, usando l'anello ed il rosso cappello, brevemente risponde anche interno al suo papato; affermando, come subiti e senza fondamento fossero rampollati nelle loro teste que dubbi, aver essi per bea tre anni usato con lu come con vero papa, aver participato con lui de'santi misteri,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rad! Box VIII. BAY, n. 31 ad on 1297 — Host, de Deff., pag 34.

Wid Doe XIV

aver i avuti ministri all'altare, compagni nelle deliberazioni e nei consigli, nelle solenni definizioni; essersene in una parola stati con ha sempre come non dubbiosi della sua dignità: ciò non averfatto per timore, stante che quando egli punto non poteva mettere temenza, cioè innanzi fosse fatto papa essi con gli altri cardinali avevanlo innalizato all'apostolico Seggio: c.o con tutta l'anima avere fatto, dicendolo chiaro quelle amichevoli accoghenzo ricevute a casa loro, e proprio di Jacopo in Zagarolo, e tutti quelli uffici di riverenza e di essequie che a papa si fanno. Pei spoglia Jacopo e Pietro con gli altri nipoti d'ogni loro sustanza; li bandisce da tutte le terre dello State; vieta a tutti di accogherli o di tener pratiche con loro; chuide loro l'ingresso ad egni pubblico ufficio, e li colpisce d. maggiore scomunica. Terribile costituzione, che poi volle che a perpetua memoria s'inserisse nelle decretali. ' Narra lo Spondano, recando la fonte della notizia, <sup>2</sup> come il collegio de' cardinali, mossi a sdegno dell'impertinente libello, con pubbliche lettere avesse ributtate le falso imputazioni, ed attestato della legittima autorità di Bonifazio.

Cresceva il rigore, e più impensavano gli animi de'Colonnest. Vennero al fatti. Si raccolsero in Palestrina, per far sentire al Papa il suono delle armi. È quasi che poca cosa fosse stato quel libello a sfogare la rabbia che dentro li rodeva, posero mano ad altre scritture disonestanti il nome di Bonifazio, recanti come costui fosse mostro di ambizione, di avarizia e di arroganza, le quali mandarono spargendo tra i popoli e nelle reggio de'Principi." Costoro specialmente ci aguzzavano sopra gli occhi, e ne facevano conserva, come quelli che malamente portando l'imperio del papa,



Bra Decta cap. Ad secoldendes.

Collect. Archieptecap. Anntanti collegii Furenzia Tolonani, (c). 211

<sup>4 2</sup> Arr. ad an 1312, p. 11

<sup>10 -</sup> BONDEAZIO VIJE,

valevano armi, che in tempo opportuno avessero potuto ferire. Ove por prò grate grangevano queste contamelie si era in Francia, relquale reame imperava Filippo. Questi, per la Costituzione Clericos lucos, a icora scalpitava, e si sentiva crescere gli sciriti per certe dispute che facevano i dottori della Sorbona intorno alpapato di Bomfazio. Fin dal tempo della rinuncia di Celestino, per ragioni che abbiamo sopra accennate, l'accademia s'era desta, e, colpita dalla novità del caso, voleva proprio sapere se potevafarsi, e porciò se Bomfazio era papa. Certo che non era forza a rattenere que'dottori dal chuidersi in campo, e tenzonare pel sì e pel no. Ma furono di quelle dispute che non levano rumore, e che pure sono necessarie nelle accademie per aver che fare. I due Co-Imma cardinali, in quel lanciar che facerano di que libelli, non notevano dimenticar della Sorbona: fecero cadere in mezzo al convento de' dottori i una lettera scritta a di 15 giugno con quei sillogismi anzidetti; e se i dottori le leggessero, non è a dirlo: e rto che per questo vennero tra loro ad accanite dispute; e pensi ido come tali accademici fessero stati sempre aulici, potreble conchi olersi, avere Jevata a cielo I opera del Colonna. E come queste serritte, geppe di scienza canonica, andavano per le manidei principi e de' dottori a smuovere le menti più levate, a tre correvano tra la plebe. Jacopone scrisse i suoi ritmi in linguavolgare, coi quali crudamente sferzava. In essi è molta rozzezza di favella, la quale non solo proveniva dal perchè era ancora funcialla, ma anche da certa arte del frate, per farla meglio penetrare nel popolo. Così il romita Celestino, che pativa gli serapoli della povertà, andava a golfo lanciato a cozzare allo scoglio

<sup>1</sup> MS, to Archit Vast, ap Rays, the

<sup>\* 1</sup>b.

<sup>·</sup> Ye'li Doc. XV.

dello scisma, e vi soffiava per accenderlo. E chi mai ha bene decifrato questo libro che chiamasi cuore umano?

Intanto a Bonifazio, dopo vibrati colpi così mortali alla gente Colonnese, turbava i sonni il timore del romano popolo, che mobilissimo e maneggevole da que' patrizi, avrebbelo potuto notare. E se santi papi temettero e patrono molto per esso, papa Bonificato non poteva teners, sicuro. Aggiungi, che si serravano a difesa le castella colonnesi, si commovevano molti o parenti o partigiani dei Colonna Si ritrasse in Orvieto. E di là incominciò a provvedere onde domare col ferro la superbia degli scismatici. Assoldò unlitari compagnic, e ne diede la condotta a Landolfo della Colonna, cugino dei ribelli. Preparavasi ad unirsi a costui Inghiramo conte di Bisenzo con la soldatesca fiorentina, com'ò chiaro dalla lettera spedita da Orvieto ad esso Landolfo addi 4 di settembre dal papa, pubblicata dal Petrini, originale nell'archivio di Castel Sant'Angelo, e copiata nella Barberiniana.

Come si sparse la nuova di questi militari apparecchi, e del proposito in che era venuto Bonifazio di menar le mani, gli animi de' Romani si inisero in grande apprensione di presente guerra. Era senatore della città Pandolfo de' Savelli, nomo di cittadine virtà, cui non piaceva quella rottura, la quale e per la potenza de' ribelli e per la vigoria del papa avrebbe angustiata Roma di civile guerra. Convocò a consiglio il Senato in Campidoglio; e ventilata la cosa, fermarono, spedire messaggi in Palestrina ai Colonnesi, per indurli a raumiliare gli spiriti, e soggettarsi al pontefice. Così fu fatto: e n'ebbero belle promesse. Poi andarono gli ambasciadori a Bonifazio in Orvieto, certificandolo della docilità de' ribelli, pregandolo a rammorbidire l'ammo suo, accogliendo in grazia que' pentiti, e volersene senza timore tornare



<sup>4</sup> Yedi Dan, XVI.

a stare nella sua Roma nel verno prossumo. Queste cose rapportarono a voce e per lettere, alle quali tosto rispose il cauto pontefice anche per lettere a, senatore Savelli ed al romai o popolo: ' « Stargli quel popolo più degli altri nel cuore; con paterna dolcezza avere accolto l'ambasceria numerosa," e attentamente quello che per lettere e coa parole gli aveva rapportato, cioè come per messi confortati a piegarsi a lui i Colonnesi, avessero promesso venire ai suoi piedi, parati ad eseguire i comandamenta della romana Chiesa, e como pregasserlo a perdonarli. Lui tener le veci di colni, che non ha creato la morte, che non si allieta della perdizione de vivi, e che i figliuol, sviati, rimessi in via, umili e pentiti di buon grado accoghe a pentenza: perciò ove quegli scismatici e ribelli volessero piegarsi a pentimento e alla confessione de' loro falli, a venirgli innanzi personalimente senza tempo in mezzo, e dare sè e le loro castella nelle sue mam. non serrare il suo cuore, accoglierli e trattarli con ogni dolcezza, in guisa che la pietosa opera sia grata a Dio, a se ed alla Chiesa. onorevole, e vada ai posteri laudabile esempio di clemenza. Non voler poi esser portato per le lunghe con quegli andirivieni e aldormito con promesse: non volere intanto tenersi dal procedere contro i ribelli e loro fautori. Grato tornargli l'invito a starsene in Roma nel prossimo verno: sapessero, non amare altra stanza puù de quella, in cui era piantato l'apostolico Seggio, ove non solo vivo, ma morto ancora volersi rimanere, avendo già levata nella basilica del principe degli apostoli una cappella, con la tombain cui doveva riposarsi il suo corpo. Ma nulla di certo del suoritorno: volere innanzi vedere come piegassero le cose coi Colonia. e come co' fatti essi confermassero le profferte. E così doveza



<sup>1</sup> Vest Dec. XVII.

<sup>🔭</sup> m guanditate non medicae p

fare. Ma le promesse de Colonna erano finte ed argomenti a pigliar tempo. Non si arresero al papa, e peggio fecero. Accolsero
in Palestrina Francesco Crescenzi e Nicola Porri, manifesti nemiei di Bonufazio, e gli ambascuadori di Federigo, macchinando
trattati contro lo Stato. Per la qual cosa scoppiò quella terribile
bolla, per cui, confermate le infitte pene, corse il bando di una
crociata contro i Colonna, come contro a seismatici contumaci e
turbatori dell'unità della Chiesa. I Censori della Fede erano deputati ad inquirere in essi ed i loro seguaci; i popoli concitati
alle armi; si promettevano indulgenze agli armeggianti. E fit un
Colonna Matteo, preposito della chiesa di S. Audomaro della
diocesi di Morienna, che si crociò. Recava le papali indulgenze
per tutta Italia il cardinale Matteo I Acquasparta, logato, che
operosamente stimolò i popoli a prendere la croce ed a combattere i Colonnesi.

La deposizione, la scomunica e la guerra bandita contro due cardinali di santa Chiesa, avvegnachè statuita dal papa e per legittima causa, fecero forse intendere a Bonifazio, che la grandezza delle pene non iscemasse tra i popoli la riverenza che dovevano prestare al collegio de' cardinali, che pure n'erano degrussimi, e come soci e consiglieri del papa nel reggimento della Chiesa, ed eleggibili al supremo sacerdozio. A rilevare l'opinione dall'abbassamento in che era potuto cadera dopo tanto sfolgorar di censure, pubblicò una costituzione, la quale era tutta finoco contro coloro che avessero perseguitato e messe le mani addosso ad un cardinale. Notava d'infamia gl'irriverenti, spogliavali de'beneficii, che ne avessero avuto, pubblicava al fisco le foro sostanze, smantellava le case. Questa poi fece porre nel sesto dei Decretali ' E

<sup>1</sup> Rays 1-207 4

<sup>7</sup> Tit, 9, De Poeses cop. Februa Reconfestamia.

di più, a mondare quel venerando collegio di qualche mal celore di che avrebbero potuto lordario i fatti de' cardinali Colonnesi stabili che andassero vestati di porpora come re: privilegio che prima avevano i soli cardinali legati a latere, spediti a qualche corte principesca, i quasi a dinotare che chi deputava, non solo portava, ma anche dispensara quelle regie divise.

Era Bonifazio in Orvieto con tutta sua corte, allorchè condusse a termine il negozio della cazonizzazione di Luigi IX re d. Fr.ucia, avo del Bello. Aveva Luigi destata la maraviglia di tutti i contemporanei per la difficile temperanza di sè stesso nel governo del reame francese in tempi in cui i popoli taccyano, e la religione. perdeva apesao della sua forza, perchè volta in rozza auperatizione Nissuno più di lui aveva amata ed osservata la giustizia verso i suggetti : e costoro trovarono nella osestà e pieta del cuore da Itáuna guarentigia, che assai di rado nattrovasa nella stessa costituzione delle leggi. Non la sete del potere, ma l'amore de suggetti, avevalo condotto, senza volctio, ad infa nare al tutto il feudale reggimento, ed a concentra lo nelle sue mani. Ma ai signeri de' fei di sottentrarone i legisti, i quali furone soli autori di tatto quello che operò Luigi necla sta un mistrazione in rapporto alla Chiesa La Pranumite a Sanziore, che i Francesi tengono qual fondamento di quel e che disono libertà Gallicone. fu pubblicata nel marzo del 1268, toccante la collazione de benefizi, e porta in fronte il nome di Langi. Brevissima costituzione: La quale non si compone che di sei articeli, i ma fecondissina di conseguenze che le lucubrazioni del legulo, le ficero rampo lere nel seno. Questa fu pe' principi e pel clero di Francia come in baluardo fortissimo, con cui si reputavano guarentiti da quelle

<sup>&</sup>quot;Yel Pro , Borre Probet Bond Will, n. 34, p. 521,

<sup>\*</sup> Onlines des harrels Fe or tomalen 97

che essi chiamavano usmpazioni della papale curta. Per cui il pontefice, usando della sua potestà sulle chiese, o nella puniz one de' colpevoli, o nell'uso de' sacri patrimoni, doveva prima subtre il sindacato de' legisti. A queste conseguenze il buon re Luigi nen persava: ma vi pensavano 'coloro che, miovi nella corte ed er trati nel favore del principe rubavano alla Chiesa, per accrescere le forze di colui da cui ripetevano il loro imalzamento. La pietà del Santo, ed il verò amore che portava alla Chiesa, oltre alle tempestose cure che occupavano gli animi pontificali, non fecero alzare in Roma samenti. Ma quella semenza aparsa da Luigi IX, maturata sotto Pilippo l'Ardite, recò il factto sotto il Bel.o; e Bomfazio dovette assaporarlo.

E Bonifazio levo agli onori dell'altare Luigi IX. La memeria di costut andavasi ognor più santineando per miracoli, che gli impunitori de' suot fatti trovarono veri, dopo austeri giudizi ed ove questi non fossero stata, con avrebbero potuto i fedeli di quei tempi rattenersi dal cuito di un aomo, nel cuore di cua, puraficato di i mana inferintà, divampo e si spense lo ardente spirito della caval eria. La prigionia presso Dannata, e la morte tranquili impete aspettata sulla cenere presso Tumsi per liberare i bioghi santi, ora già una ragione a venerarsi dal popolo come martino. Il papa non poteva rimanersi dal prendere le mosse a consecrare con ordinato esame la memoria di un re, che fu esempio non solo di correstiche cirtà, ma anche di devozione al romano Seggio, e di ardentissimo zelo in quelle cese in che piacevasi la religione a que tempi manifestarsi ed appigliarsi ai cuori.

Molto eransi travagliati i pontesici a raccogliere sufficiente cop a di notizie delle opere di quei principe e de' miracoli avveniti per sua intercessione. Niccolò III prima di morire soleva ripetere, che ove due o tre miracoli gli fossero stati noti, non avrebbe indognato a levar Luigi agli onori lell'altare, fanto sependo della





virtù di lui. Sotto i papi Martino IV ed Onorio, tre cardinali furono deputati alla inquisizione di questo negozio, e rapportarono a Roma molti miracoli, i quali vennero maturamente esaminați ed approvati dal collegio de' cardinali. Da Niccolò IV al altri tre venne commesso l'affare, e tra questi Benedetto Gaetani: novelli esami, novelle approvazioni. Finalmente Bonifazio nelli vigilia di S. Lorenzo e nel di appresso tenne due sermoni ai cardinali intorno alla santità di Luigi IX, e della sua volontà di proporlo alla venerazione de' fedeli. Questi due sermoni, pochiss.mo conosciuti, vennero tratti dalla biblioteca de canonici di S. Vittore di Parigi, e pubblicati dal Duchesne 1 È bello recare queste parole di Bonifazio nel secondo sermone, le qual, come acute, pongono in bel rilievo l'ammo suo: « Dapprima è da notare, che colui il quale bene regge sè stesso ed i suoi suggetti, esso è vero re. Ma chi non sa reggere sè stesso ed i suggett , a fronte alzata è a dirlo, è falso re. Costui al certo fu veramente re, perchè davvero reggeva sè ed i suggetti giustamente e santamente. Sè stesso, poichè tenne sotto allo spirito la carne, e le commozioni del senso a ragione; i suggetti, perchè n'era giusto ed onesto custode. Ma quelli che con le opere malamente givernano, affè mia che re non sono. »

Nell'altro sermone così gravemente sponeva le cautele con cui procedeva la romana Sede nel fatto della canonizzazione di alcua fedele piamente trapassato: « Perchè, diceva, questo atto dello ascrivere allo albo de' santi per la papale canonizzazione è riputato di peculiaro prestanza nella militante Chiesa, è da operarsi solo dal romano pontefice: perciò volle l'apostolico Seggio in questo sugolare negozio andare con molta prudenza. Avvegnachò la sua vita (di Luigi IX) fosse stata cotanto conosciuta, e molti



<sup>4</sup> Hostor, France Sc qut, toma V, pag. 481. Asch Doc XVIII

miracoli veduti, come è stato detto imanzi, e nolte pregliiere del re, de barom e de' prelati ci fossero venute; pure volle che le già fatte inquisizioni private soleniemente si prolungassero per non breve spazio di tempo. »

Non vogho conchiudere questo libro senza tornare sulla fanosa costituzione *Clericus luicos*, chiarcadone meglio la ragione. Le cose che dirò daranno luce miche più viva ai fatti che sono per raccontare nei seguenti libri.

La imposizione delle decime su i bear delle chiese a soccorrere la Stato nelle angustie di pubbliche recessità fu sempre non solamente tollerata, ma voluta dalla romana Chiesa. Volgendo l'mano ai tempi, che precedettero questi, subbietto delle nostro storie, trovo queste pubbliche necessità essere state per comune consenso le spedizioni guerresche a liberare la Terrasanta dalle mam degl'infedeli; la soggiogazione dell'impero Bizantino, la cui speravasi e la più facile e felice condotta di queste spedizioni, e la riumone della greca Chiesa alla latina le guerre combattute dalla papale Sedia contro Federico II, reputato nem co della Cinesa, quelle contro gli Albigesi, e massime contro i conti di Tolosa loro protettori; e finalmente quelle contro Pietro di Aragona invasore della Sicilia. Di queste necessità, come redest, quella delle guerre sacre direttamente toccava tutti i fedeli, le altre indirettamente, come quelle che ponendo in pericolo il pontefice o nel patamonio o nelle giurisdizioni, o nella conservazione di alcun dogma, chiamavano in a uto tutti i credenti alla si premazia di quello.

La imposizione delle decime sui patrimoni sacri per le anzidette cause di pubblica necessità che toccava la cristiana repubblica di diritto e di fatto era ordinata dai pontefici, e per la ratura dello scopo che era sacro e per quella de' patrimoni che pure erano sacri. Ma quando la necessità pubblica toccara lo



stato particolare di alcun principe, perchè lo scapo non era sacro, sempre di diritto spettava a, papa ed al clero il condiscendere a quelle imposizioni per la santità de'censi, quantunque nel fatto o per la urgenza dei casi, o per prepotenza del principe, o per fiacchezza del clero, quegli taglieggiata e prendeva a proprio talento. In questo fatto è tutta la storia della difesa della immunità de'beni ecclesiastici vir.lmente sostenuta dai pontefici a petto della forza dei principi, e de'sillogismi dei legulei. La guestizia o la ingiustizia di una guerra impresa dal principe rendeva giusta o ingiusta la inchiesta degli ecclesiastici sussidi. l'esazione poi senza il consenso del clero sempre ingiusta. È chiare dunque che dal difficile giudizio di queste ragioni, e dal pericoloso contatto delle due potestà doi eva derivars, una serie di terribili discordie.

Le décime per le guerre sacre in Palestina erano dapprima per volontaria dedizione del clero fornite al principe, e quasi sotto colore di limosine: ma tosto, come avverte quel mordia issimo monaco inglese di Matteo Paris, i la pietosa esigenza si corverse in violenza, e sotto il colore della elemosina, si ascose il turpe vizio della rapacità, di che tauto si altarmarono i chei chi spiriti, che Pietro Blesense arcidiacono di Bath levava la voce dalla sua Inghilterra ad ammonire i vescovi di Francia a non lasciarsi decimare nella sacra roba dal re chiedente pecunia per al spedizione in Palestina. Imperocche, scriveva al vescovo di Chicas, a Chiesa dispoglino, che pure dovevano di nemiche spoglie e di





Ad an 1188, "Entern term over distinct pure modulitant generals concern for A grain, introducts and solver trainent Terms sometic imposed orders, and in solution quain population spacetimes to be to protectively quain a massy or term in the part of the content 
<sup>\*</sup> Bur 11\*

trionfali presenti arricchire? Pensano questi insensati e miserabili, che Cristo, somma ginstizia, agogia un sagrifizio d'ingiurio e di sagrilegi, e che siano feconde di bene le spoglie cosiffattamente raccolte ? 1 > Por troppo austeramente conchiude non poters, dan principi altro engere dai portefici e dal cleio che preci meessanti. Ma le Crociate erano un bisogno, e per condurle abbisognava il danaro: per cui dal concilio Lateranense sotto papa Innocenzo III (1215) fu stabilito, per quelle rendessero il papa ed i cardinali la decima parte de' loro beneficii, la vigesima il elero. Confermò il concello I di Lione il canone Lateranense. diffinendo' « Ex Concili, communi approbatione statumus, it omnes omnuo clerici vigesimam, ecc » La comunanza dell'obbligo, e la determinazione del sussidio era un confine alla esigenza del principe ed allo gelo dei cherici. Aipetevano i con alti provinciali le definizioni dei generali, come quello di Avignone (1209), quello di Narbona (1227), quello di Tolesa (1229).

Queste decime o vigesime si pagavano, ma non sempre furoao guerre in Palestma, ed essendone mestier, aou sempre i principi avevano vogim di andarvi, anzi spento tutto quel fuoco delle Crociate, i principi segnivano ad esigere i consueti sussidi; per cui erano messi dai papi tra lo andar via crociati, e la restituzione de' medesimi. Nè l'uno nè l'altro vollero fare, e perchè il S. Sepolero non era più tanto prezioso agli occhi loro da spendere per esso la vita e perche pecuma presa non si rende tanto facilmente.



<sup>\* \*</sup> Que vato est, et qui pro beriesur pagninit, le occasin apaciente quan i mitrorum egolos et denes trumplad base imprare de scenari? Putantne insipo ates et maseri, qued Christus, qui aumas justitus est, velit ama de minuma et acerdost a existent sacrificam, aut sustiment commissa ex lus spolia presperori ? Qued alrad a port ficilius vel a cluro potest vel d dort princopa cuigero quan ut mersecuter fist mates de Recessorad. Se un?

Niccolo IV nel 1291 'scriveva al Bello ponendolo appunto in quella scelta: il Bello non iscelse, e si rimase col tolto. Lo stesso scrisse anche ad Eduardo d'Inghilterra. \* In una parola il canone lionese fu dappoi abusato dai principi, i quali quando volevano succhiar qualche cosa dalle chiese si ponevano in armi, si crociavano si muovevano quasi in punto di partenza per Terrasanta, cui non pensavano vedere, e con questo colore traevano dai cherici le vi gesime lionesi.

A luago andare il colore delle guerre sante falli ai principi, e perchè proprio i popoli non volevano più andare in Terrasanta, e nerchè i cherici, ove anche fossero stati gonzi, acquistavano sapienza ne' dolori de' pagamenti. I monaci specialmente gridavano più forte, richiesti di pecunia: le cronache di Matteo Paris e di Matteo di Westminster risuonano di queste grida. Allora si adoperarono altre voci a richiedere e concedere, che trovo adoperate dai vescovi della provincia di Tours nell'anno 1294, che concessero decime per un biennio a Filippo, propter tuitionem regui d ceclesiarum. In tal guisa corse un mutuo patto tra il principe ed il clero, che quegli cioè difencesse la Chiesa ne'suoi diritti, e questa soccorresse lui nella difesa dello Stato. Ma il patto noi, poteva durare in pace; dovendo la Chiesa aspettarsi aiuti da co-Ini appunto, da cui aveva a temere l'invasione delle sue ragion-Dalle quali cose chiaro appare, che quantunque il diritto rimanesse immoto delle immunità dei beni ecclesiastici, tuttavolta il fatto rimaneva fluttuante, per la cessazione delle circostanze, come di Crociate, di pirati, e che so io, che consigliarono la moderazione del fatto.



J. Raye, ad am. 1291, 22, 56, 57

<sup># [</sup>h.

In Lighilterra e nella Spagna il clero fi più tenace delle proprie ragioni che non fu in Francia. I sugnori feudali inglesi non si lastiarono domare dal principe, si striasero al clero, e l'unità resistenza che fece al medesimo l'aristocrazia e la Chiesa ing però le franchigie per tutto il popolo conserrate nella Magna-Larta. Il clero non impauri ma, alle miracce, non si piegò alle blandizie, richiesto di oro; e pareva che lo spirito di S. Tommaso Beket e di S. Anselmo veramente animasse il corpo dell'episcopato. E quando non potevano puù tenersi nel rifiuto, con le decime che cedevano compravano sempre qualche muova espli- ta confermazione delle loro in munità. Eduardo I implicato nella guerra col Bello, non potette ottenere le decime del clero della Provincia di Cantorbery, e le quinte da quello della provincia di **1**-rek, prima che non ebbe per lui promesso il figlio di corfermare quella parte della Carta el e toccava la ammanda delle cosc ecclesiastiche. 4

Pra pericolose le taghe su le chiese nella Spagna, ma anche pra focza nel clero. In quel reanne non furono trectate predicate per andare ad osteggiare lontani infedeli, le quali non avevano alcuna necessità, che nell'impeto della fede cristiana. Gl'infedeli era to in casa, dico i Mori, e la loro espulsione era un bisegno di tatela e di patria carità. Perciò più larghi i sussiti chiesti dai principi alle chiese. Non decime o vigesime si toghevano, ma terze. Queste terze incomi iciarono da prima a raccoghersi sotto Errico re di Castiglia nell'ani o 1214, il quale succeduto al padre Alfonso, ancor tenero di anni, Iasciò fare troppo al tutore Alvarez, che mise per quelle terze in misero stato le chiese. "Ma colpito di una soleme si omunica dal decimo della chiesa di

\* Marian, dos.

<sup>&</sup>quot;THOM VALSINGBAR, ad an. 1288.

Toledo aliora vicario dell'arcivescovo toledano, non solo restituti il mal tolto, ma si legò anche con sagramento a non rapinare mai più Questo primo colpo hen vibrato ammaestrò i cherici a fare lo stesso. Scrolto il concilio di Lione, Alfonso di Castiglia tratto dalla speranza di essere imperadore di Germania, non pensava più ai Mori: Gregorio X, come era ca do promotore di Crocate, gli fu appresso, concedendogli per un sessennio le decime delle chiese del suo reame, purche gittasse il pensiero dell'impero, lasciando in pave il suo Rodolfo d'Hausbourg, e pensasso a guerreggiare i Mori. Questa concessione rivesti di certa legalita le usurpazioni de' principi spagnoli, come avverte il Mariana. ' Hoc initium Castellae regibus sacras templorum reditus decerpendi. Ma, come d'asi, il clevo tenne fermo, ed i concilii provinciali rella Spagna " ne sono splendido documento.

In nissun paese della cristianita fu tanto fervido e costante il moto delle Crociate come in Francia. Perciò le decime a quest' nopo erano più antiche e più continue, chiamate Saladore, Ed ecco come vennero la prima volta imposte. A mezzo della quaresima fu convocato un parlamento a Parigi, in cui intervennero tutti i baroni i vescovi, gli arcivescovi e gli abati del reame, ed una moltitudine immensa di fanti e cavalieri, che si segnarono della croce per andare a combattera in Terrasanta. Anche il re Filippo Augusto si mostrava disposto ad andarvi per questa ragione, che si teneva per urgente necessità. Col consenso del clero e del popolo fu fermato che si togliessero decime da tutti, per quell'anno solo, per la presente necessità. Così narra il monaco di S. Dionigi Rigordo. Questi che era il cronografo di Filippo Augusto e suo cappellano, avverte, che quella imposizione di decime



I Lab. 13, cap. ult.

<sup>\*</sup> Card Agent, Cowel Response,

hampa sta a tutti, omindas, per quell'anno solamente, co fantam anno, e per urgente necessità, propler instantem necessitatem. Gistato il dolce, Filippo oppresse le chiese grandemente con insal de estrioni, gravibus exactamilias reliencidos oppressal el riesoldes. <sup>1</sup> Con qualt colori onestasse la prepotenza, e come i beramente ne servesse l'anzidetto monaco, è bene l'ergerlo nella sua croaaca. Ciò ton estante rimaneva al principe la coscienza del mal fatto, riconoscendo il diritto della immunità della Chiesa, e non teforzandosi ad infievolirlo o distruggerlo. Ed eccone an esempo, tezendo imanzi Rigordo. Inzanzi si movessero le armi alla batta ha di Bovin combattuta tra Filippo ed Ottone di Germama congiunto a Giovanni d'Inguilterra, il Francese sapendo delle molte oppressioni arrecate da questi due alle chiese, così si mise a pregare, udito dal cappellano Rigordo, che gli era alle spalle: In Dio è tutta collocata la nostra speranza e fiducia. Il re Ottone col suo esercito vennero scomunicati dal papa, come nemici e listruttori delle sustanze della sarta Chiesa, è la pecuma dei Balitari stipendi è tutta lagrime di poveri e rapina fatta sulle Chaese e sui cherici. Noi siamo cristiani, godenti della comunione e della pace della santa Chiesa; e avregnachè peccatori, fac-CRIBO il piacere della Chiesa di Dio e secondo nostro potere, difendiamo la libertà del clero. • Dinigne, secondo che la pen-<sup>sava</sup> Friippo, chi stendeva le mani su la roba della Uhiesa e non <sup>ne</sup> t*a*tel**aya** la liberta, non era cristiano.

Dapprima libere e spontanee in Francia queste reddizioni di lecune, poi chieste dai principi, volute dai papi; e le inchieste cie volentà papali si successero così frequenti e calde, che il renderle fu pel clero un obbligo per la urgenza delle necessita: lua sempre rimase al medesimo illeso il diritto del consenso o

<sup>\*</sup> by Chenks, Sec. pt. Hot. Fred , trans to

del dissenso. Al e guerre di Palestina aggiunte quelle contro gli Albigesi sotto Ludovice VIII, crebbe il bisogno delle decime Si adund un sinodo a Bourges; ed in questo il legato di Gregorio IX impose al clero la dec ma per un quinquennio, per ostegegiare quegli eretrer. Il re per meglio piegare i cherici, conforti il legato a porsi a capo della spedizione, ma i cherici non vell-roconcedere che la metà della decima, ne vollero che si adoperasse questo senni a oso vocabolo, ma bensi quello di sussidir la chiudere la via alla consuetudire. Muore il revil legato torna all'inchiesta, ed eccott i capitoli delle provincie di Reims, di Sets, di Tours, di Rohan appellare al papa: Non volere che al gratuito dono succedesse l'abbligazione ed il servaggio: "Ittend nles gand hor ipsam, quat de libertate processerat, convertebatio in obligationem et servantem 4 Da questo scorgesi el e i chetali scalpitavano, perchè non si volevano fare aggiogare da una legge. i principi premevano, perchè la volevano fabbricare. Ma selbene il diritto rimanesse illeso, pure il fatto si affortificava per alnuali escrioni di decime, e nunacciava convertirsi in diritto. Regnava Luigi IX, che pare era un santo, nè sappiamo che accese oppresse le chiese; appure per quel continuo amore alle guerre sacre la Chiesa di Francia era ven ita in assai misero stato. Voleva Luigi da questa altra peciona per la Crociata, e la chiese al papa: ma i procuratori di tutte le cattedrali della Francia riuniti in Parigi così lamentarono per lettere al pontefice:' « Fa consapevole la vostra santissima Paternità, e crediamo che acsia pieno fritto il mondo, di quanti furbamenti ed angustie 🤫



J. Rayy, and an. 1237, p. 77.

<sup>\* \*</sup> Kevit vestra sanctus ma l'aternitas, et In Sues labis terre exivese, quantu perturbation 0 da et pressura universales Ecclesas, potassine gallicima est torosto, none decimam, aunc daodecimam prost méo, nuné centeseman, nune implazam nu min exalteram gravament such méo.

tribolata la universate Chiesa, e massime la francese, ora la decima ora la duodecima prestando; ora la centesima ed ora di molte altre esigenze soffrendo il peso. » Perciò protestavano, non in altro poter essi collocare la speranza di veder rinverdure l'antica libertà, che nell'apostolico Seggio: da cui se fallisse l'aiuto, quella peste delle decime non avrebbe avuto più confine a dilatarsi. ¹ E di queste decime di un santo re, quale era Luigi IX, anche in Inghilterra dicevasi male. Vedi che parole gli aguzzi Matteo Paris: « Con permissione del papa in molte maniere aggravò il suo reame, estorquendo non poca pecunia, sotto il pretesto del suo pellegrinaggio da farsi con magnificenza, togliendo dalle rendite di tutte le chiese del suo reame la decima parte. » Io non credo che Luigi tanto violentemente aggravasse le chiese, ma se sotto un re santo era tanta cagione di lamentazioni, è facile immaginare sotto i re meno pii come andassero le cose.

I principi francesi non volevano più andare in Terrasanta, eretici non erano a combattersi con le armi, perciò le antiche ragioni delle sacre taglie cessavano. Ma poichè guerre sempre furono con altri principi cristiani, e sempre fu il bisogno dell'oro ad alimentarle, i re si affacciarono all'uscro delle chiese chiedendone ob tuitionem Regni. Qui era il nodo; non darne era un provocare a sdegno il principe; darne era un tradire alle sacre immunità. Il Lateranense e Lionese concilio diffinirono intorno ai sussid, per la Terrasanta, non per qualunque altra bisogna. Il muovere eserciti per la liberazione de' luoghi santi era riputato giusto e pietosissimo fatto: ma ogni altra spedizione guerresca non era riputata tale, senza un giudizio. Dippiù, al principe crociato sapevasi il quanto doveva darsi a soccorrerlo; a guerreggiante altro



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In quibos misi a Sede apostolica param posat ascoqui libertatem, pesta ista latinime se diffundet. "Chronicon como Neutrico, ann. 1254, ap. Dr. Cassax

<sup>17 -</sup> BONIFALIO VIII.

cristiano non sapevasi punto. Ecco indeterminato il diretto nel fatto Nell'incertezza un po' per forza un po' per poca forza del clero, le chiese in Francia si maciullavano dal Bello. I cherici decimati gridavano, ma non resistevano, come in Inghilterra. Da questi clamori mosso Bonifazio bandì la costituzione Clericia.

Ponendo mente alle anzidette cose, potremo noi dire col Bossuct che non era mestjeri produrre questa invidiosissima costituzione? Rigido il divieto al clero a concedere sussidi al re, senza permissione del pontefice, rigido e generali le pene: ma amanissima l'applicazione della legge a. Bello. Aveva costui per quella costituzione patito un tratto, che gli allontanava le mani dalle sacre sustanze, e se ne doleva; ma non avrebbe procednto all'irriverente ed all'ingiusto editto, se quella peste degli adulatori non fesse andata susurrando: « Ecco che ora i prelati e le persone ecclesiastiche del tuo regno non potranno più renderti servigio. de'loro feudi, o sovvenirti di pechma, a che sono obbligati a ragion de' feudi. Ora non potranno più fare al loro re il liberale presente pur di un cavallo o di una tazza. 1 » Quando mai aveva Bonifazio pensato ai beni che i cherici tenevano per ragione di feudo? « Potchè non si piega a tali maliziosi commenti l'intenzione della nostra costituzione, nè si accorda con questi commentatori falsarii » diceva Bonifazio." Protestava non aver vietato la concessione de sussidi ecclesiastici al re per la difesa del suo reame; ma bensì non volere che si facesse senza speciale bcenza papale: volere anzi egli stesso stendere le mani su i vasi sacri e le croci, perchè il francese regno non rimanesse sudo di difesa. Ed ecco finalmente dopo tanto strepitare di Filippo a che conducesse Bomfazio questo negozio de' sacra sussidi, con un altra

Vedi il Boc, IX. Ineffabil o.

a 15

bolla tutta fas prevole al Bello, e che ch arisce l'anzidetta costituzione.

- 1. Non essere suo intendimento vietarsi al clero doni gratuiti al principe, ed allo Stato pericolante, ove non sia violenza, ma solo conforti e preghiere che conducano i cherici a farl.
- 2. Ore feudali i beni ecclesiastici, rimanessero i cherici obbligati ai pesi ed agli ossequi debiti al principe.
- 3. In gravi e repentini pericoli del principe e dello Stato, potesse quegli richiedere i prelati di sussidi, questi concedere anche senza licenza del romano pontefice.
- 4. Il giudizio poi della gravezza del bisogno, per cui possa aggravarsi il clero, tutto commettersi alla coscienza del re, se tocchi il vigesimo anno di sua vita, de' ministri, se minore di età.

Vegga dunque il lettora come il Bello che si credeva villanamente bersagliato da Bonifazio, si trovò, a preferenza degli altri principi, con un bel privilegio di poter raccogliere decima anche senza la papale licenza in caso di necessità. Per la qual cosa le venture discordie, che narrezò non potranno attribuirsi a vizio del pontefice.





Google

rgisa fro. پا میڅمه

## DOCUMENTI

I

## Interno al « dominus curae » dicio da l'otomes da Lucca a Reprodutto Contani.

Fra Tolomeo da Lucca negli Annali narra che i prim, cardinali ad accorrere in Aquila fossero stata Jacopo della Colonna, Pietro degli Orsini, ed Ugo Seguin; e por aggiunge che divenissero signori della Curia, "Interim autem Domanes Jacobus de Columna, et Dominus Petrus (non altri che l'Orsini chiamavasi con tal nome) et Dominus Ugo de Bellioneo Aquilam vadunt, factique sunt Domini Cunae 1 . Siegue " quod alir Cardinales videntes, Aquilam properant. Tunc venit Aquilam Dominus Benedictas Cajetani, qui postea Bonifacius sequens, de que credebatur, quod non gratiese videretur ibidem, ee quod Regem Carolum Pergana plurimum orasporasset. Qui statim auis ministeriis et astutiis factus est Dominus Curiae et amicus Regis. . Adunque secondo Tolomeo furono ben quattro i signori della Curia, il Colonna, l'Orsino, il Francese e il Gaetani, che arrivò tardi per signoreggiare, padroneggiando gia que' primi arrivati. E poi non si signoreggia in melti, o i melti almeno debbeno essere d'accordo. Il Celenna e l'Orsino ricordi il lettore, che erano capi di due parti opposte nel conclave di Permeia; chiaro lo dice il Villani " Et depo la sua morte (di Niccolò papa) vacò la Chiesa per discordia de' cardinali 18 mesi, che l'una parte voleva papa a petitione del Re Carlo, onde era capo Misser Mat-Aleo Rosso delli Orsini, de la contraria parte ora capo Messer Jacopo

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> S. R. L. tom, XI, p. 1300.

de' Colonnesi , ' Ora come potevano accordarsi nel signoreggiare con un papa accetto all'Orsino, poiché costal aveva voluto papa amico di Carlo, e non accetto al Colonna? Il Colonna duaque non é a porsì tra i Domini Cirino. Per le stesse ragioni non potremo porci il Gaetari. Costal per la dimanda befforda che indirizzò al cardinole Latino nel conclave di Perugia intorno alle visioni di Pietro di Morione, chiaro addimostrò il poco piacere suo a vederlo pontefice lo che confermò col tardo e quasi forzato mnovero per l'Aquila. E calde ancora le inimicizie collo Zoppo, chi credera che con quoi ministerios ef astolios divenisse repentinamei to tanto amico del modesimo, da farsi cedere la signoria della Curia? Carlo era il Dominios Curioc e non il Gaetani. Più da seguirsi parmi il racconto dello Stefaneschi. Egli dice due furono i cardinali primi a venire all'Aquila.

. . . . . . . . Gemmes ex ordine Fratrum Non misses gravitate Patrum sed sponte ruentes

E ferono

ence Ugo il Franceso e Matteo Orsini. E nota quel non missos sed operato ruentes, che accenna a discordanza con gli altri restati e massime col Gaetam ultimo a venire. I qual, presero a signoreggiare; perche il primo fatto rescovo d'Ostia, è detto chiaro dallo Stefaneschi, che entrasse nel segreto di Carlo intorno ai cardinali da crearsi, e gu altri due romani cardinali, non pare dubbio che fossero i due Orsini, cioe Matteo e Napoleone partigiani dello Zoppo. Ma non mai il Colonna tra questi per le anzidette ragioni. Bulla dice lo Stefaneschi della caria presa dal Gaetam, nè d. pace fatta con Carlo. Conchiudiarno adunque, stando al detto da Tolonico e dallo Stefaneschi, che in due dividevasi la papale Curia; una parte signoreggiata dai primi venuti all'Aquila, Ugo il Francesc e Pietro Orsini, l'altra signoreggiata da Benedetto Gaetam. Così si accorda la moltitudine de' Domini Curiae del Lucchese. Ma quel factus amicus Regis di costai, è a dire essere stata congettura del

<sup>2</sup> Lib. 7, c. 100,

medesmo, consigliata dall'opinione abbracciata, che il Gaetam fosse papa per opera di Carlo. Doveva il Lucchese premettere la pace fatta tra loro, per trovare poi l'uno austatore dell'altro. Ma i fatta che seguirono ripognano troppo, oltre le anzidette ragioni, a questa pace.

Se era un negozio a condursi da chi era Signor della Curia, questo era appunto la ereazione de'innovi cardinali. Ora vegga il lettere come natri lo Stefaneschi poi cardinale di S. Giorgio che procedesse questa bisogna.

Venerativees dies, renda ad erimina tallens O to Carlest trus Pariette y asiatere. Sena les Flagitat, et rol in gomplet in in his repetitor : Sog great, at trains sont up, presenting but next Quinque fanien; bines Eratres sub lego in rantes nstebar proprie und um quem said ta Sedimmedigia parit telbis, ex ordine Patrum Horro dedit. Quascursa fact, muz forum erenisti Hos Processes, at mosse cupis, depromess gratian est. Perfor, et amountuis, Carolitic sediposes. Estables Pene omnes Procecus. Regigae placere valentem Hos Gallos statuesse viros spiendere Galeris Marranem, religiosação libros or nosce echestos. Hoge tribus attrophic, ques juscé operationere Scalpert Alverno, qui longe priese de Butunt Ext'terat eran Rege patre, du plasque duolais l' Romanis, Alass Processes non-certain beliebat Runter ad usage diem Venerie, que proxum cursu-Sublights prospersion! Time amiliar advicant and Paster et, ut structus fuerat, anadente munistro " Astutu, processit Herus, dans nomina scriptis Corts sibe Procéedat, rotumque segui it in illis-Constitution to Patre in semot via. Saudet als title. Se fecises duos Rex. mire inchians gatem Redditor Alvernus, \* dum specut ad ardan crytum Assumi, nec s'eripta legi, prob' nomiza cernat ec

Se l'improvvisa e sconosciuta elezione di coloro che si alzavano alla dignità di cardinale dovette indispettire gli animi degli altri cardinali,



<sup>\*</sup> Mattheo Rubes, et facobo de Columna.

<sup>\*</sup> Bartholomes de Capua.

Namilie a Hugo fererat inscribi anum amicum suum inter alles qui futuri ermit Cardinales et subito, com fucta esset publicatio alienum Cardinalium, non audivit suum sommani de quo fuit sictus Hugo valde atupefactus.

non è a dire se più fortemente movesse a sdegno quello del Gactani, che vedeva conduttore di quella cabala il Re Carlo, da lui tenuto a segno in Perugia. E poi quanto più era la notizia che egli aveva della sua scienza e penzia dei negozi, tanto più gravemente doveva portare il non essere stato chiamato a parte della occulta elezione, quasi nomo da poce e da uccellursi con gli altri. Adunque in Aquila, lungi dall'accostarsi a Carlo, il Gaetani viepit diveniva acerbo con lui. Tutto ciò dico, a preparare l'anuno di chi legge a quel patteggiare narrato dal Villani che fecero que' due, dopo la rinuncia di Celestino.

Ħ.

## Professione di Pede di Benedelle Gretani nelle ascendere al Papale.

In Nomine Sanctæ, et Individue Trimtatis, Anno Dominicæ Incarnationis 1294. Indictione vill. Ego Benedictus Catetamis Presbyter Cardinalis et electus, ut flam per Der gratiam hujus sanctæ Sedis Apostolicæ bumilis Minister, profiteor tibi, B. Petre Apostolorum Princeps, eni Clayes Regni Cœlestis ad ligandum, atque solvendum in Cœlo, atque in Terra Creator, atque Redemptor omnium Dominus Jesus tradidit, inquiera: Quacumque lujaveris super terram, erunt ligata et in Calis. et quecumque solveris super terram erunt soluta et în Calis, sançtuque ture Ecclesia, quam hodie tuo praesidio regendam suscipio, quod. quandiu in hac misera vita constitutus fuero, ipsam non deseram, non abdicabo aliquaterne, neque ex quacumque causa, omusque metus, vel periculi occasione dimittam, vel me segregabo ab ex; sed veræ Fidel. rectitudmem, quam Christo auctore tradente, per te, et beatissimum Coapostolum Paulum, perque successores vestros usque ad exiguitatem meam perlatam in tua santa Ecclesia repera totis conatibus meis, asque ad animam, et sangumem custodiam, tam de sanctes, et individus Trinitatis Mysterio, qua unus est Deus, quam dispensatione, quae, secundum curnem est, Umgeniti Filii Domini Nostri Jesa Cristi, et de ceteris Ecclesie Dei dogmatabus sieut in universalibus Concilna, et Constitutionibus Apostolicorum Pontificum, probatissimorumque Ecclesia: Doctorum scriptos sont commendata, adest quecumque ad rectituamem





vestra recta Orthodoxa Fide: a ta traditionem recipiant, conservare Sancta quoque octo universalia Concilia, idest Nicenum, Constantinopolitarum, Ephesirum, Primum Calcedonense, Quintum, et Sextum stem Constantinopolitanum, ad unum apicem immutilata servare, et pari honore et renerations digna habere, et que prædicaverant, et statuemnt, omnimede sequi, et prædicare, et quacumque condemnaverunt, condemnare era, et corde. Diligentius autem, et vivacius quandin vixero, emma Decreta Canonum Prædecrasorum Apostolicorum Nustrorum Pontificum, quiecumque Synodalitet constituerunt, et probata sunt, confirmare, et indeminuta servare, et sicut ab ils statuta sunt, in su, vigoris sublimitate custodire quieque, vel quos condemnaverut, et abdicaverunt, nimili condemnare sententia, vel abdicare: disciplinam, vel Ritum Ecclesias sicut invent a sanctia Praedecessoribus meia traditam, et servatam reperi, non diminuere, vel mutare, aut aliquam novitatem admittore, sed ferventer, ut corum luc vere discipulus, et sequipedem totaus mentis mese constibus, que tradita canonice consperio, servare, ao venerari. Si que vero emerserint contra Canonicam disciplinam Aliorum meorum 8. R. E. Cartina hum, cum quorum consilio, consensu, directione, et memoratione munstersum menn geram, et peragam, consido emendare, aut patienter, excepta fider, aut Christiana Religionis gravi offensione, tua, ac beatissimi Coapostoh tin Pauli patrocinante intercessione tolirare, sacrosque Canones, et Canonica instituta Poritificum, ut divina, et cœlestra mandata Deo auxiliante, custodire, utpote Deo et tibi sciens redditurum me de Omnibus, ques profiteor, et ques quandiu vixero, egero, vel oblitus fuero, districtam in divino judicio rationem; capas sanctissima Sedi diurna dignatione, te patrocinante, presideo, et vicem tuis intercessionibus adimples. Eris autem in illa terribili die propitius hair conanti, et diligenter servare cumuti. Adjutorium quoque ut prielens obsecto in hac corruptibili vita constituto, irreprehensibilis ante conspectum Judicis orumum Domini Nostri Josu Christi, dum terribiliter de commissis advenerit judicare, ut fuciat me dextra partis participem, et inter fideles Discipulos, et Successores consoriem. Hanc autem Professionem per Notarium, et Sermianium S. R. E. ma judente seriotam, propna mann subscripsi, et tibi, beate Apostole Petre. Apostolorum Principi pura mente et devota conscientia super sanctam Corpus. et Altare tuam sinceriter offero.

#### III.

#### Entre leta di Bendazio interno al suo Pontificato.

Bornfacuts, etc. venerabilibus fratzibus archiephiscopo Senomensi et eius suffragames salutem, etc.

Gloriosus et mirabila in operibus sum Deus, qui cum sit in misericordia copionis, in hujus orbita plena malis, conferta diasidas, mumeraa miserationes exercet; Ecclesiam suam, quam ipse summus opdex recominations, ar supra fider firmam petram a ta, et sobda fabrica stab livit, opportunes favoribus prosequa non desestat. Assistat enimilli miserator et proputator assiduus, non obdormissa, nec dormitans in suarum of portugitation -ventibus pervigil custos care. Ipse signid-m tibilest in turbatione pacatio, in tribulatione solamen, in necessitate attectifatis. Tonoque maxime in adjutorium ejus ana pietas larga diffundatur, cum adversus illain mundi hubita tempore caligante levantur, time inter molestias et afflictiones intropida, colligena in veratione vigorem, in pua malerum instantia conv. lescit. Nam divino semper manita presidio, nec comminationam strepeta deterrotur, nec advers tatum superatur meuran; sed in a recribus tutior, et constantior in adversis, pressa prevalet, passa triumphat. Hæc est arca, unæ per conducatios et multiplicationes aquazum elevator in altom, et arbactis culminibus montion, them et socrea profunda importuosi diluvaj calcat undis-High est utique navis, quie vento contrano liruente, strepent si maris. fundamdis motibus agitatur, firma tamen et solida fragaribus non dissipatur equoreis, ner marani futoris rap ditate sorbetur; sed elatas procellas obraens, ae spumesa et tamida freta sternens, triamphanter exequitur aum navigrationis incessum, que ad vitalem Crucis su vificaarborem rectae intentionus alia totalitor elevatus, in cuentim sember intenta. procellosum intrepide manda pelagus peragrat, eo quad secuni habet sedula gabernatoricauxilium inurium peceptoris. Unde regente i lo et dar gente. salubriter, ac Spirito sancto flante, adversitatum quarumlibet nebulisdissipatis, victoriosa pen grinationis liberum agit iter ad patrie colestis. portum supermis autibus felic ter perducenda, cumque sic adversis innumeris prematur, et tarbetur Ecclesia, illa in intanas lipsam acerbias saucest, durinsque ferst advers tast, cum pastore utili et provido viduatur.



Sed beet sepais beclesia cadem, pastoria regimme destituti, le ige viauitatia lamenta pertrazerit, expectando gemebunda durius consolationem plenariam successoria; in bujusmodi tamen meroria nubilo dignunter ila elementia divina pietatia llanit, doloribus et necessitatibus suis opportune aubvenens per substitutionem optatam et delectabilem novi apoisi, ac eam de amissione prioria interdum mutalia per promotionem mulcebrem accomodi successoria instaururas.

Sune vacante Romana ecclessa per liberam et spontare api dilecta filii fratris Petri de Murrone, olun Roma ii Pantificis, cessionem coram veterrabilibus fratribus episcopis, et dilectas filias mastris presbyteris et d arouis Cardanalibus, de quorum numero tuac eramus, ex certis rationabilibus et legitimis causis factam ab ipso in festo beatæ Luciæ virgines proximo practor to, et a Cardinal.bus prædictis admissam, cum illum posse sie legotime fieri, et prinorum gesta Pontificum, et constitatio declararent apertios, et ad cam etiam faciendam expressus accesserit Cardinalium praedictorum assensus, Cardinales ipsi, considerantes attentina quam sit emista dispendija, quam gravia malorum incommoda. socum trahat proliza ecclesia memorata vacatio; et propterea votis ardentibus cupientos per officacia et accelerata remedia, haj ismodi poriculis obviare, die jovis X. kalen. januarii post festum subsequentem prædatum, m ssarum solemnis ad konorem sancti Spintas celebratis, hympoque solito cum devotione cantato, se 11 quodam canclavi apud Castrum novum civitati Nea saltanze contiguum, ubi tunc idem frater Petrus cum sua residebat fam ha, inclus-runt, ut per mutui commoditatem colloquia ecclesia praedicta provisio, superna cooperante virtute, celerius provenaret. Die vero reperis immediate sequento praefati. Cardinales, mentis oculis erectis ad Dominum, pia desideria benigni us prosequentem in elections negotio ferrentibus studiis, ut prædicta vitarentur incommoda, procedentes; et tandem, enm divina elementia ecclesias prae ibatae compatiens, cam nollet ulterioris vacationis periculis subtacere; ad personam nostram, licet immentam, intentum animum d'rigentes, quanquam arter cos quampiures magas idones, etdigmores etiam haberentur, nos tuno utuli 8. Martini presbyterum Cardinalem in summum Pontificem canonice elegerant, gravia oneria sarcinam nostrie debilibus humeris imponendo. Nos autem profunda, et sedula meditatione pensantes difficultatem officil pastorilis, continui

laboris, angustias, et pracellentiam apostolica dignitatis, que simit honoris titulia altioris attollit, magnitudine ponderls deprimit gravioris; attendentes insuper nostes multiplicis imperfectionis instantiam, expa-Thats of Legitarimus rehementer, nimicone concussum estitut stapore cer nestrum. Nam cum ad telerandas particulares vigilms vix nobis pessibilitas nostra sufficiat, ad universalis speculae selicitudinem, vocamur, et intolerabile apostolici min sterii jugum instanter debilitatis nestro corvici jugitor supportandum, ac meritorum non suffulti premdio, ad suscipiendas apesiolorum principis Petri claves, et gerendum super omnes ligandi et solvendi pontificium angebamur. Veramtamen no divina providentia opus imped re forsitan videremur, aut nolle mostres voluntates arbitanes and beneplacito conformare; ac etiam ne corda electorum concordin per mostro dissensionus objectam ad ducordiam verteremus, voluntatibus tandem acquievimus corumdem, ad suboundum jugum hujusmodi nostrus impotentes hameros submittendo; non quod de aliqua nestra probitata cirtute fiduciam habeamus, sed quia in ejus speramus clementia, qui confidentes in se non deserit; sed em propitius opportunis auxilius semper adest, quique de sublimi polorum solio Ecclesiam sponsam suam intuetus misericordites et tijetus: enerque illam exaltare non deamit copiesa beneficita pietatia.

Vestras igitur et aliarum auffragus propter imperfectum nostrum propensus indigentes, universitatem vestram affectaone regamus, hortamur attentios, et requirimos confidenter, quatenus ascidus nos apod atterni Regis elementiam intercessione juvetis, humilitatem nostram sibi devotas supplicationibus commendando, ut super nos gratus sum dona maltiplicet, et rorem uberem solito bemginitatis offundat, ut actus nostros ad apsum devotassime dirigentes, Ecclesiam suam, quam nobis committa volu t, salubriter regere, ac de universo apsua grege, nostras vigilantias credito, curam gerero debitam, sicut expedit, valenmus. Nos vero stabiliter in unimo gerimus volus et vestris ecclesias bemgins adesse priesidus, ac vestram et earum profectura condiguas favoribus promovers. Dat. Laterari IX. kal. febr. pont. nostra anno 1.



#### IV.

## Epistola a Pilippo il Bello.

Celsitudmem regiam rogamus et hortamur attente, ac obsecramus in Domino Jesu Cristo, quaterus diligenti meditatione considerass, quod judicium diligit Regis bonor, metas justitie curiosus observes, illamque sincere diligere stadess, æquitatem non deserens, clementism non omittens, ut subjectus tibi populus copiosus in pacis pulchritudine sedeat, et in requie opulenta quiescat. Ecclesiam insuper matrem tuam et ipsius praelatos, nostri utique Salvatoris ministros, carterasque persor as ecclesiasticas ejus obseçuiis dedicatas; quin potats in i.lis Regem codorum et dominum, per quem regnus et regeris, incessanter et solerter honorans, ipsoa regui favoris ope confoveas, et in plenitudine libertatum, aliorumque suorum jurium efficaciter protegere studeas et tueri, sicque in 113, tamquam álius benedictionis et gratia te geras et dirigas, quod claræ memoriæ progenitores tuos, qui erga præfatam Ecclesiam summe devotionis et reverenties titulis, dam viverent, claruerant, non s'ilim imitari solicite, sed etiam evidenter excedere dignoscaris ad laudem et gloriam Dei Patris, et celebre magnumque tui honoris et nominis incrementum. De nobes autem utpoto patre benevolo et sincero, qu, te in minori etiam officio constituti affectuose dileximus, et diligere non cossumus, spem certam et fiduciam firmam gerens in tuis, et ejusdem regni negotas, et opportunitatibus que occurrent, ad nos recurrere non postponas. Nam in as super quibus ex parte regia fuerimus requisiti, libenter, quantum cum Deo poterimus, votis regiis annuemus, tuam et ejusdem regni prosperatatem omnamodam, non solum studus conservaro solicitis, sed etiam plenis augumentare favonbus intendentes. Datum ut supra...

#### V.

# Bells di Bontfatio a favore dei Celestim tentta dalle seritture della Badia Morrorese esistenti pell'archivia di Monte-Cassino, pubblicata ora la prima volta.

Bomfacus episcopus servus servorum dei Dilectis filius abbati monasterii suncti apiritus de sulmone ordinis sancti benedicti valvensis diocesis emaque fratribus tam presentibus quam fataris regularem

vitam professis, in perpetania. In eminent, apostolice eedis specula licet. promenta disponento domino constituta pro singularum etatu sollierti. esse compellanur, et ea saucere tenemur amplecti, que ad incrementum religions pertinent, et ad virtutum spectant ornatum, quations religionorum quies ab ount, sit periurbatione secura, et a iugo inundante ourpressionis servetur illesa cum apostolica fuerit tuitione munita. Comstague Regi Beingua mentihus humil bus et devotia exhibentis religiose. ac lugiter famulatum, nos ob vere religiones zelom quem habere dicamini, et consideratione quondam fratris Petra de Murrone elim Celestini. pape Quint, anteressorm nostri predicta ordinia professoris, ad visvertranque ordinem suicers gerentes caritatis affectum in hijs que Testre religious; augmentum, et prosperum statum respiciunt, quaistiancum deoposeumus, nos favorabiles eth bemus. Ea propter dilecti in deminofi it vesters postulationibus benignius anunentes, prefatum Monasterium sancti Spiritas, cum aliis Monasteniis, Prioratibus, Ecclesiis, et montbris, atque be a ubicumque consistant subjectis eldem Monasterio sancti-Spiritus ac person s in eis Jogentibus in jus et preprietatem beau Petriet apostolico sodis assumirans, illa ab orani ministratione, petestato ac domn to Archiepteroporum, Episcoporum, et quorantibet ordinariornia perpetuo examentes. Ita quod ijdem ordinarij sen corum aliquis Monasterium seu Monasteria, Prioratus, ecclesias, membra, et loca predicta seu corum perconas atpote procesa exempta interdicere suspendere, velescommunicam nequeant, sea quocamque modo aleas in ea potestatem vel invisibationem a iquam exercers. In primis ai midem statumus, ut ordo monastreas qui secundum deum et besti Boreaich regulam qui in codem Monastano sancu Spintus institutus esse dinoscitur perp tuis temporabus ibidem et ams Monasterius Prioratibus, locus et membris vestric precentings et futuris invintamiliter observetur. Preferea quascun que possessiones, qui cumque bona idem Monasterium nancti Spiritus cum Menasteria et locis suis impresentiarum inste ac camence possidet aut in futurum concessione Pontificura langitione Region vel Principum oblatione fidelium, seu alus restis modis prestante domino poterunt adipines, volus vestrisque successoribus illibata permaneant atque firma. Ad midition autem buins percepte a sede apostolica libertates. Unum florenum auri, nobus nostrusque auccesson bus annus singu is persolvetis. Decernamia ergo ut nulli omnino homini liccat

Monasteria, Prioratus, membra, et loca predicta temere perturbane, aut corum possessiones auferre vel ablatas retinere, minuore, seu quibuslibet vexationibus fatigare, sed ea omnia integra conserventur, corum pro quorum gubernatione ac substentatione concessa sunt usibus omnimode profutura. Salva sedis apostolice auctoritate. Si qua igitur in futurum, ecclesiastica secularisve persona, hanc nostre constitutionis paginam sciens contra cam temere venire temptavent secundo terciove commonta nei reatum suum coi grua satisfactione correvent, petestatis honorisque sai careat digintate reamque se divino incacio existere de perpetrata miquitate rognescat et a sacratissimo corpore ac sanguino dei et donni nostri redempioris. Ibesu christi aliena fiat, atque in extremo examine districte subiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco sua intra servantibus sit par donnii nostri. Ibesu christi quatiums, et lice fructum hone actionis percipiant, et apad districtum indicem premia eterno pacis mieniant. Amen Amen.

Ego Bonifacius Catholice ecclesie Et iscoms

Ego Gerardus Sahmensis episcopus subscripsi

Ego Iohannes tosculanna apiscopus subscripsi

Ego frater Matheus portuensis et Sancte Ruane Episcopus subscripsi

Ego frater Hugo ostiensis et villetrensis opiscopus aubscripsi

Ego frater Thomas tit. Sancto Cecilia presbyter Cardinalis subscripsi

Ego Iohannes tat. sanctorum Marcellim et Petri presbyter Cardinalis subscripsi

Ego Nicolaus tit, sancti Laurent ; in damaso presbyter Cardinalis subscrips:

Ego frater Jacobus tit. sancti Clementis presbyter Card.r.a.is subscripsi

Ego Matheus sancto Marie in Portion diaconus Cardenalis subscripsi

Ego Napoleo Sancti Adriani diaconus Cardinalis subscripsi

Ego Guilelmus sancti Nicholai in carcere Tulliano Diaconas Cardinalis subscripsi

Ego Franciscus sancte Lucie in silice diaconus Card nalis subscripsi Ego Jacobus sancti Georgij nd Velum aureum diaconus Cardinalis subscripsi

Ego Franciscus sancte n'ane in Cosmedin diaconus cardinalis subscripsi

Ego Petrus sancte marie Nove diaconus Cardinalis subscripsi.



Datum Rome apud Sanctom Petrum per manum Ricardi de Senis sancte Romane ecclesie Vicecancellarij Idihus Maij. Indictione z. Incarnations dominice Anno necelexity. Portificatus vero domis Bonifacij pape Anno Tertio.

#### VI.

## Epistola di Banifazio si Siciliani per tornafii in ruggezione della Chiesa.

Bonifacius etc. universis hominibus Panormi, alusque per insulam. Siciliae constitutis, apertum consulii samorus.

Inter centera tractatus ab Aragonum Rege completa junta ipsius tractatus seriem insulam Sicilie, que Romanes Ecclesie juris et proprietatus existit, cum omnibus juribus et pertinentiis suis prefatus Rex per suas patentes litteras nobis et Ecclesie præfatæ restituit, et ad cautelam nostram et cjusdem Reclesie giren hoe so nobis fortius et firmins obligavit. Et cum fuerit in ipso tractatu, et sit cordi nostro cura præcipua de reparatione status vestri, et securitate plenaria, more consulti. Patrisfan iliais, et superiona domini, ad quem spectat præcipus de vobis, sient de subjectia Ecclesie, providere ex nostra præcipus de vobis, sient de subjectia Ecclesie, providere ex nostra præcipus de tiberaro confractos ab argustiis, ut que scant, nec minus ex possa nobis ab endem Rege Siciliæ tradito; disposuinus firmiter librato judicio tenere vos in manibus nostria, et ejusdem Reclesia, et vestro statui anima rum, et corporum securitati, et tranquillitatu pacifice, efficaciter et utiliter providere.

Verum cum populos de facili cormat, ubi deficit gubernator, pro vestra gubernatione atili et humano regimine Cardinalem unum vebis gratum et placitum ad dictam insulam, annuente divina providentia, dispon mus destinare: propter quod quis de fratribus nostris per lucc est volus acceptas, maks describite, curabimus emm de ipso restris effectibus complacere. Et procul dubio redenntabus volus ad devotionem sanctæ matris Ecclesiæ sie in vos, qui longe dementa fuistis ab odin, ubera maternæ dilectionis effundet, ac si prope gratæ devotionis impordus fuissetis; peccatorum enim haudanda conversio in cælis etiam justificatione justorum gratius et jucundius acceptatur, etc. Dat. Romæ apud S. Petrum IV. non. januarii anno 1.



## Altre a Federigo d'Aragoni, perche lasel la Sicilia.

Friderico nate quondam Petri olim Regis Aragonum aparitum consilia sanioris

De sinu patris in te spargenda semma prodeunt, fructum germ natura multiplicem commodi, honoris et gloriz, si devotus illa susceperis, et ad susceptionem ipsorum velut agram purgatum spinis et tribulis paravens mentem tuam. Norti quidem, ut credimus, et latendi locum non invenit tautie veritatis essentia, quod post apostolatus apicem assumptama nobis, lacet immeritis, inter cieteros nostri cord sinfectus, fint ille profundas, et fervens, quod clarissimum in Christo fi imministrum Jacobum Aragonum Regens illustrem germaniam taum, tune in devio positum, et te in umbra mortis sedentes et tenebris, nostra provisio rovocuret a lapsa, et paterna charitas cum præsidio favoris et gratus ad sanctæ matris Ecclesiae, mide immensus error vos traxerat, reduceret um tati m

Et at brynsmodi noster affectus votivum consequeretur effectum, motutus exhortationibusque paternis le ad præsentiam nostrum perduximus, mutacque tractavanos, at chareseima in Christo film nostra Cutharina Imperatrix Constantinopol tana cum certis subsidus faciendis per nos. tibi matranomaater jungeretur, ad Imperatricem ipsam venerabileia fratrem nostrum G. Ameiensem Episcopum, et dilectum filium religiosum virum I, abbatem S. Germani de Pratis, speciales nuncios nostros, destinare curantes, inductoros camdem ad complementum matrimonu memorati. Que per cos proxime redenates ad nos super hoc responsora nobis exhibitit, quod cain tu terrain non habcas, et ipsa patrinomi sui lift possessione privata, incongrumm sibi videretar et indecens, quod tanta: pobilitatu bomines carerent domicilio proprio et opportanis alias, qualitate habila personarum sed si fieret tibi in terra provisso, unde tu et ipsa saltem usque ad recuperationem terrae una convenientem vitam possetis habere, circa perfectionem præfati tractatus libenter se nostris inductionibus et beneplacitis coaptaret. Nos vero nostrom salabre pro-Pesitum prosequentes, et good coeptum est jam fortret fundato principio. finem prosperum et Deo placitam cupienter habere, cum ipsius pacis Auctore, cujus wees portamus in terms, perfecta sint opera Ecclesia, ac nobis arms adjicings at com effects perfects opens to ad gregem dongnicum revocemus; ajcque ortum ex bello Siculo rancorem et scandalum

12 — masierana em



nuclium supersit residuum, et læta pax et tranquillitas in locum adversit odierum. Ecce quidem ad dictum l'imperatricem certos, et speciales nuncios nostros instanter transmittimes, ut cum præfati sui vou concordia per omnes, quos possumus, trainites ejus affectum expeditum et liberum perfectioni dicti matrimonis comptenias.

Considera agitur, fili, considera paterna pietatis affectum, et proventurnin libi ex ijemis monitione profestam, et paternis profesto monitis acquiescas. Non en mipatris charitas continere se potest qu'n practpitem filmin, sicut fama, immo infernia volitat, a incufesta ruina retrahat, in qua, at dicitar, post cessionem et abdicationem occupato ins et detentionis illienæ prædich german tu, laudabiliter ad greminn redeuntes Ecclesia, assumendo falsum titulum occupationis, injuste, rationis metas exiliens, prosilire proponis, et a Creatoris ini gratia, graviter speam offendende, decident prierces cadis. Cobibe igitar motas tnos, expecta patris salubre consilium, et obventurum ex so tibi præforibus fractuose ac honorafica reparationas effectum: nec al a te mal gua nuggestio retrabat, vel avertat astatia, quin nostria monitis aures. intentas admibeis, et roaliter filialis accomodes promptitudesis intellece. tum. Proculdabio quidem, si senin a nostra sicut verus cultor exceperis. fractus tibi uberes grate prosperitatis adducent. Sed er ut adver- is negligendo saltem suscipero illa contemporas, sicut errantem et perditam exposition to videnus periodics, at in to tampaan præteritarum culparum excessum soccessorem vibrans gladium ultionis divina seutentia spiritualibus et temporalibus jaculis tarditatem posum compenset. judicii gravitate. Et ecce quod veix rabilem fratrem nostrum G. episcopum Urgellerwom et di. ectum filium religiosam virum fratrom Bon, focium de Calamandrina generalem Praceptorem sancti Joaquis Hierosoguitani in partibus cismannis ad to propter oa providimas destinandos, quos in premisses devotio ton humane recipiat, patienter audiat, et relata per ipsos ad terminos votivos executionis adducat. Dat. Romas apud S. Petrum IV. non. Januarii anno 1

#### YII.

## Epistola di Bonduno al muistro delfrati Minori interno alla converzione di Giido da Montefeltro

Difecto Filio Fratri N. Ordans Maioram Provincia Marchae Auconitana Ministro etc

Labortus films nobilis var Guido Comos Montis-Foltra tam per se psom, quana per fide augmas personas, aperie as yetum soma nobes pluries entimare curavit, good ipse revers is advor, desiderat et proponit prodiluendis percatas suis, quibas Deung, et Romanum Ecclesiam matrem suara offencit, sub Religious Labita figure in Derservitio dies suos. maxicie cum conjugis sure prout dicitur, videncis votion conflere perpet are cush tatis, a i hoc acre lat assensus. Nos itaque devotament sunna gaze prudenter spiritam consil - wille videtur admittere, in Demino commendantes, ut votum suma legasmod. Lucratias presequator, volumus ut do boms mobilibus que u me habet, suam possit reminerare fa inhem. et de immobilibus comuzis sue ta itum supra sortem suarum detium assignare, quod centum libras Ravi mintem, quond vixera, habent aunuat m : prais inter ipsum et canadem conjugem, ut mores est, ca solemnatate qua decet, post votum castatados emissimo, divortio celebrato, procheta vero mobilea que remunerationi familio sum supercount in quaeum que mat ma, vel forma, in alique loco securo, et apud fldeles personas interna deponi volumns, et servari, donce tara de mobilibus, quam de immobil bus, qua un prasentiaran possidet, abud duxerimus ordinan lum. Volumes etiani, prefatani colangem suam propter simiosa insuspicabias extetia suce tempora, posso in statu, in quo mune est, si ad Religionem in tarà non valent, lierte permanere, Quorirca discretami tum præsentiam tenore commettenus et mandamus, quaten is ad eumdem nobilem te personal ter, si in hujuwnodi proposito, slent credmins, per-Severans religionem velit intrare, recipias et facias ni mambus, et per manus tuas omna, qua circa emissionem volorum, et celebrationem divorta prædictorias conjuguia, a ceptionem peius (ini-lonis ad Religionem, prædictorien dispositionem, ipsoram mobilium requirentur, et alta que circa id videris facienda, nobis per tuan litteras rescripturgs,



quod factum et ordinatum fuent in præmissis. Cæterum licet sibi in nostra præsentia constituto dixerimus, quod sive in Fratrum Militantium, sive in Minorum Ordinem vellet intrare, opportunam sibi viam et auxilium præberemus, et in utroque ipsorum salutaremet devotum Domino posse impendere famulatum; de Minorum tamen sibi potius, quam Militantium Ordinum per te nolumus suaderi quidquam; quia, quamvis Minorum Regula dignoscatur asperior, personarum tamen conditioni, qualitati mentis et a tati, plinius melius in omnibus et per omnia integra libertas condescendit. Datum Anagn & X. Kal. Augusti, Pontificatus anno II

#### YIII.

## Cossituzione per le Immunità della Chiesa.

Coriers Laicos infestos oppodo tradit antiquitas, quod et prasentiam experimenta temporum manifeste declarant, dum suis fimbus non contenti nituntur in vetitum, ad illicita frena relaxant, nec prudenter attendurt, quam sit eis in Clericos Ecclesiasticasve personas et bona, interdicta potestas: Ecclesiarum Prielatis, Ecclesias, Ecclesiasticisque personas Regulambus et Secularibus imponunt onera gravia, ipsusque talliant, et eis collectas imponunt, ab ipsus anorum proventium vel bonorum dinicians, decimam, sen vicesimam, vel quamvis aliam portionem aut quotam exigunt et extorquent, cosque moliuntur multifario subjicere servituti, sueque submittere ditioni: et (quod dolenter referimus) nonnulli Ecclesiarum Prielati, Ecclesiasticæque persona trepidantes ubi trepidandum non est, transitoriam pacem querentes, plus timentes Majestatem temporalem offendere, quam eternam, talium abusibus non tam temerarie, quam improvide acquiescunt, Sedis Apostolicæ auctoritate seu licentia non obtento.

Nos igatur talibus iniquis actibus obviare volentes, de Fratram nostrorum consilio, Apostolica auctoritate statumms, quod quicusque Prælati, Ecclesiasticæque personæ, Beligiosæ vel Seculares, quorum-cunque Ordinum, conditionis seu status, collectas vel talliaz, decimam, ricesimam, seu centesimam suorum et Ecclesianum proventuum vel benorum Laicis solverint vel promiserint, vel se soluturos consenserint,



ent gumvis aliam quantitatem, portionem aut quotom psomm proventaum vel bonorum estimationia vel valorus insorum sub adjutorii. zintui, subventionis, subsidii vel doni nomine, seu quovis alio titulo, mode, vel quesito colore, abeque auctoritate Sedis equedom necrion Imperatores, Reges, seu Principes, Duces, Comites, vel Barones, Potestates, Capitanes, ve) Rectores, quocunque nomine censcastar, civitatum castrorum, seu querumcunque locerum constitutorum ubilibet, et quivix adi, cuinscunque præmunentas, conditionis et status, qui tal a imposucrant, exegerant vel recoperint, ant apud sedes sacras depositas Ecclessarum vel Ecclesiasticarum personarum abilibet arrestaverint, saisiveri it, sen occupare præsumpserint, vel arrestarl, saisari aut occupart imindavenint : aut occupata saisita seu arrestata receperint : necnor omnes ou, scienter dedernit in prædictis auxilium, consilium, vel favorem publice vel occulto, co inso sententiam excommunica ions incurrant. Universitates quoque que in his culpabiles fuernit, Ecclesiastico supponimus interdicto: Prælatis et personas Ecclesiasticas supradictis, in virtute obedientiæ et sub depositionie pæna, districte mandantes, ut talibus absque expressa licentia dictee Sedia nullatenna acquiescant: quodque prætextu cujuscumene obligationia promissionia, et cor fessionia. factarum hactenus, vel faciendarum ir antes, priusquam hujustaodi constitutio, probibitio, sen proceptum ad notitiam ipsorum pervenerit; nibil solvant, nec supradicti Seculares quoquo modo rec piant. Et si solverint, vel prædicti receperat, in excommunicationis sententiam incident ipsofacto. A supradictis autom excommunicationum et interdicti sententiis nullus absolvi valeat, præterogam in mortis articulo, absque Sodis Apostolica apetoritate et licentia speciali; cum nostrae intentionia existat tam orrendum Secularium potestatum abusum nullatenus sub dissimulatione transiro.

Non obstantibus quibuscunque tenoribus, formis, sea modis, aut verborum conceptione concessis Imperatoribus, Regibus, et alia supradictis, que contra præsaissa in nullo volumus alicui vel aliquibus suffragari.

#### IL.

## Epatola di Binilizio a l'Impo il Bello.

## Regi Francorum Illustri

Ineffabilis amoris dulcedine sponso suo, qui Christus est, Sancta Mater Ecclesia copulata, dotes et gratias ab ipso suscepit amplissimas, phortate fecundas, et specialiter inter eas beneficium libertatis. Voluit enim peramabilem sponsam ejus libere fidelibus populis præesse dominio, ut velut in files haberet more matris un singulos notestatem, aceam cancti cum filiali reverentia tamquam universalem matrem et dominam honorarent. Quis itaque illam effendere vel provocare injunis non parescet? Quas ausum credulitatis assumet, aponsum in aponsæ contumelia non offendi? Quis Ecclesiastica: libertatis infractor contra Deum et Donunum cujusvis defensionis clypeo protegetur, ut supernie virtutis malleo communi, et redigi nequent in polverem et favillain? Non avertas, o fil., a voce patris auditum, queniam ad te pateinus sermo de dulcedine rectoris cum amaricatione dirigitur, quam audita novi casus emersio introduzit. Tua enim interesso conspicimus, attenta mente suscipere que sombuntar. Ad nostrum siquidem nuper, non sine grandiadmirations quanto turbatione, persent auditum, quod tu consilio deceptibili ductus, ut credimus, et mangne, constitutionem talem ins diebus, ut asseratur, edidista, cums et si patenter verba non exprimant, madentium tamen eam fieri (utinam non edentis fusse videtur intentio). impingere in Ecclesiasticam libertatem, quamque in regno tuo, ubi vigere solet ab olim quoad Ecclesias et Ecclesiasticarum personarum bona (at de nobis et fratribus nostris sub silentio tecesmus ad præsens) volmasa subvertere, non sina gravi tua nota, magnoque discrimute, acthorum gravamine endjectorum, et aliorum etiam qui solent in regno przedicto hactenue conversari.

Cum igitar interest veri patris consilium pro filius capere, bonique pastoris errantes oves a devio revocare, diligentis amici suadere salubria, et in summo militantis Ecclesue justitue solio præsidentis, non solum omns malum, sed et mali speciem in subditis dissipare; nos qui Pastoris pastorum, et Jesu Christi Filii summi. Patris exterm, licet



im in riti, quis favente chimentia, germais i ces in terris, et il excelso sol o, sum mi apostolatus videlicet, praesidemus; te que 1 is equa sinceritate prosequimar et prosecuti samus ab ol m, dum nos minor status baberet; borum circa te officia più affectu, et efficac studio providimus exequenda, pro te figlio predilecto salubre capicuda consilium, teque ab i avio revocando, ui quod consilii te desiasse crecitar impulsio fraudoleatis, ac dissipando omne malum et maii speciem, quod consilium mali gnorum temerarius ausus aiduxit, præsertim sa ad hoc constitutionis præmissæ referator intentio, nd quod lata creditor, secundum corum intentum, qui cam fieri dolose ac improvide suascrimi.

Non debut, file, anima tauti Regis in tale venere consilium, non decast excellentize tage prodentiam abore in consilio talium imporum, qui ut finctues flag tand, et te ut demergaris impingunt; sed saltem poetquam super boc tuos oculor paterno lumino apeninus, stare non debes an via talium peccatorum, sed attentus præcavero te convenit, ne impussa pravorum actumis tui solii cathedra pestilentico dici possit. Nec licuit, nec etiam expedivit, quod ad tuam considerationem pateret lugrossus, tua et dicti regni moderni temporis qualitate pensata, tam insolitas quam indebitas novitata, per quam do regno non oriundis codem conversandi in ipso, mercimonia licita, et actus non prohibitos cam libertate solita exercerdi via præcladitur, et adams denegatur in multorum et etiam subditorum tuorum non leve d spendium et gravament.

Ipsiquidem subditandeo sunt diversisor enbus aggravata, quodeorum ad to sol ta subjectio multum putatur refriguesse devotio; et quanto amplius aggravantur, tanto potess in posterum refriguesert. Nec parum amisisse censetur, qui corda perdit subjectorum. Habet interdum usum sacularium principum, vel abusus, hostibus de suis terris subtrainera commoda, et ut ad minicorum terries subjecti non transcaut, nec suarum terrarum boma portentur ad illos: sed sic generalem proferro sententiam, ut tulisti, non solum reprobatur in subditos, sed etiam in exteres cujuslibet nutionis. Non videtur oculatas fuisse prodentiae, qui pretentorum non memiari, presentia non respicit, nec habet ad futura respectum: et si, quod a isit, fuent condentis intentio, ut ad nos et fratres nostros, ecclesiarum prælatos acclesiasticasve personas, et ipaas ecclesiao, ac nostra et ipsorum bona non solum in regno tuo, sed constitutorum ubi-



libet extendatur, hoc non solum fuieset improvidum, sed insamim, velle ad illa temerarias manus extendere, in quibus tibi secolaribusque principibus nulla est attributa potestas; quin potius ex hoc, contra libertatem candem temere vernende, in excommunicationis sententiam promulgati canonia incidisses.

Vide, fill, ad qued premient to consiliarit to descript, at secramentorum ecclesiasticorum percepitione ac participatione privatus ad tam periculosi status ignominiam devenires. Yitavit hoc progenitorum tuorum sancta devotio ad ecclesiastica escramenta, et promptitudo reverentimad Apostolicam sedem, et a te his temporibus maxime vitanda fusisent. dum circa tua, et sparas regras tui honores et commoda procuranda, et evitanda dispendia sic attente, sic laboriese, sic sollicite vigilamus, adquod enim venerabiles fratres nostros Bernardum Albaner.sem et Sanonem Prameetinum Episcopos, nobilia utique Romanie membra corlesse, ad te ac toum regnum ac Anglie Regem et regnu transmisimus: ad quod stiam Senensem, et Papiensem episcopos, ac bone memorie Regin. Archiepiscopium ad Alemanaus Regem duxumus destinandos; maltiplicatis nibilominus alus nurtus, ad diversas partes propterea destinatis. Nonne pro tan et regni tui precuranda salute, ac adversitate vitanda noctes meomoes durimis, et subremus intollerabiles quasi, abores, postquam ad apostolatus apicem cælestis dispositio nos vecavit? Nonne quotidianie tractatibus et soliscitudinibus pro tais agendis insistemus aine intermissione laborum? Corte non condignum pro us, nobis offers retribations offectum, non Ecclesia matri tum pre grandibus tibi et progemteribus tuis impensis muneribus gratiarum, et grata animi violastudine correspondes, si predicta constitutioni credita ingerater intento; quinimme nobis et ipas mala pro bonia, et amora pro provocaremur injurim, et provocati collectaremur ad invicem in querelie, ac si etiam Dei et Ecclesus adversantia non curares; non considerans provide circumposita regno, regiones et regna voluntatem et statum presidentium tas m endem, neque tuorum conceptus fornian subditorum constitutorum in diversis partibus regni tai.

Leva in circuita oculos tues, et vide: cogita et repensa Romanorum, Angliss, Hispaniarum regna, ques quass undeque te circumdant, corumque potentias, ac stremutatem, et multitudmem incolarum, et pa-





tenter agnosces, quod non fait tempus acceptabile, non dies salutis, diebus atus nos et spenm seclessam talabus panetionibus tangere, talabus perturbare puncturus i nec revocare debuisses in dubium, qued nostri et ecclesas adjutori, et favoris sola subtractio in tantum debilitaret te actnos, quod, at castera tua perinde omittamus incommoda, persecutiones adversas ferze non posses. At ubi nos tibi et camdem acclesiam adversames efficeres principales, adeo nostra et ejusdem, ecclesio, acaborum prædictorum provocationis gravios tibi sarcina redderetur, quod ad ejua pondus tai efficerentur humen impotentes. Abait quod insolentia conse ignorque toorum ad tantom exterminu precipitium te deducat. Absit tuis sensibus quævis incalescat durities ad taha prorumpendi. Absit quod gratus olim fil us tam graviter matri reddatur exosus, et quod suis dementia solita dulcedinas übere subtrahere sibi ex necessitata cogatar, et quibusvis periculosis eventibus exponera vel reliaquere non adjutum. Prepara in judic.o, fili charissime, mentem tuam, et discerne ac judica quid Apostolica sedi conceptus considerationis advenerit, dum diebus istis circa discussionem et examinationem miracolorum, que ad invocationem clane memories Ludovici avi tui facta. dicuntur cum nostris fratr bas vacaremus, talia nobis xenia præsentasti, talia premisisti dona, quibus Dominim ad iram provocas, et indignationem non solam nostram, sed et ipsius ecclesia promerens? Cur degenerat tuz elementia juventutis a felicibus actibus progentorom toorom, quibus dictam sedem fide pura, et devotor e sucera rummis ab antiquo studiis colu-rint, se ipsias beneplacitis coaptando? Succede virtutibus, quesumas, qui succedis et regue, nullum menenturus maculam escellentis tui lummis clantate.

Quod si forsan ad imique suggestionis instantiam assumpseus caucam edendas constitutionis ejusdem prætextu nostra constitutionis, quam nuper pro ecciesiastica edidimus libertate talis profecte tam suggestorum, quam suggesti motos millos fulcitur auxilio intionis: constitutio enim nostra, si ad rivalem sensum, postpos to congruo, non trahatur, id, si bene perpenditur, statuit, quod alias per sanctiones canonicas est statutum, licet poenas contra transgressores adjecent, nonnullus excommunicatis, quasi vitio percare desmentibus potrus formidine poene, quam amore virtutis. Non enim præcise statuimus, pro defensione ac necessitatibus tius rei regni tui ab orsdem prælatis ecclesiasti-



non ficii sine nostra licentia speciali adductis in considerationem nostram exactionibus intolerabilibus ecclesius et personis ecclesiusticis, religiosas et secularibus, dicti regni ab officialibus tuis auctoritate tua impositis noque factis, de futuris potius verisimiliter formidantes, cum ex prieteritis certitudo pressumi valeat da futuris, sed tê fron rovimus ad tales exactiones auctoritate fulcitum, ciqui auctoritatis abasum in te ac quolibet principe seculari divina et humana jura, quimmo judicia detestantur, cum tibi sit et els talis penitus auctoritas interdicta, quod tibi pro tua, et successorum tuorum salute ad perpetuam rei memorium præsentibus nuntiamus, multique suggerenti contrarium fidem adhibe as, quimimo net præstes auditum.

Objicios, si quando per te vel progenitores tros pro necessitations dicti regni ad camdem sedem habitus sit rectisus, et manis pertrunsierit petitio aures ejus, quin fueritis efficaciter exauditi. Ubi regni nempe gravis quod abrit, praedicti necessitas immineret, nedum ab ipsius praelatis, et personis ecclemasticis tibi vel ipsi sede cadrin concederet, ac faceret subvenin; verum etiam, si emgeret casus, ad calces cruces, a raque propria visa sacra imanus extenderet, priusquam tantum et tale regnum, tam ipsi se charum, immo charissimum, et ab antiquo devotum exponeret minoris curse defectui, quo minus ab ea efficacis defensionis præsidia sortiretui.

Name autem, amantissume fit, considera quis Rex, quisve princeps regions turns non impugnatus a te, vel non offensus impugnat. Konne Rex Romanorum finsse occupatas a to tursque prædecessoribus, seu occupatas tenem civitates et terras a u lunites ad Imperium pertinentes cum instantia conquentur, et specialiter Burgundæ comitatum, qued notum est fore feudum descendens ab Imperio, et recognoscendum ab ipso? Nonne charissimus in Christo filmanoster Rex Anglianllustus de nomialita terras Guascoque asserzi illud idem? Numquid super us dicti Reges denegant stare jum? Namquid Apostolicæ sedis, quae Christicolis omiabus præeminet, judicium vel ordinationem recusant? Dumque in con imperilia ipsi peccare te asserant, de hoc judicium ad sedem camdem non est dubium pertinere. Profecto qui contra dictos Reges assumptionia, et prosecutionis malum dederunt consulendo vel inducendo consulem, dant periculosiorem progressum; nec est habenda

fiducia super hoc verisimiliter bom finis, cum ca, que mala sunt incloata prancipio, ut frequentius vix bomo exita peragantur. Pone in recta statera animarum per cula, corporam cuides, expensarum voragines, damna remm, que occasione assumptionis et tuorum processuum evenerint, rationis sequens judicium, et non impetium voluntatis, a malorum consiliariorum ins dus elongatus, et tunc manifeste cognosces, te fiassu deceptum, nec expedivisse te taha assumps.sse.

Quid erge tibe accideret, si, quod aleat, sedem apsam offenderes graviter, earnque hostium tuorum constitueres adjutricum quin petus contra te faceres principalem? Cum nos et fratres nostri, si Deus ex alto concessent, parate simus non solum persecutiones, dannar rerum, et exilia sustinere, sed et corporalem ipsam mortem subire pro ecclesiastica libertate. Sunt et alia, sicut ad nostram notifiam est deductum, que maligne surrepunt dicentes. Jam non poterunt produte of persone ecclesiastice regni tui servire de feud s, vel subventiones facere, in quibus feudorum ratione tenentur; jam non poterunt unum sciplium, unum equium dare liberaliter Regnisuo. Noti fortur ad tales et consimiles naterpretationes subde as dictie nustrie constitutionis intentio; tam fal-idicos interpretes non admittit, sient bose plemas aliquibus tuis numeis et familiaribus rivie vocis oraculo sep us duxums exponenda.

Quantum bet autom per subdolos impulsus versatus sis, ut cadores ob prædicta, et ea nos turbaverint, et ad indignationem non sino ratione moverint, nos tamen paterni amoris solto, ac eadem ecclesia to sui uteri filiam oblivisci non possumui, quia, suspenso rigore, te in benedictionibus præveniendo dulcedinis, et via mansuctudinis prosequendo, experiamur prunitus quam reverenter, quam efficaciter monita paterna suscipies, et medicamenta curantis dinis perti medici Samantani vicarii, qui super vulnera hominis cujusdam de Jerusalem descendentis ia Jericho, qui inciderat in latrones, et fuerat spoliatus, ac relictus plagis impositis semivivus; misericordia motus oleum et vinum appositi.

Igitur tali exemplo a fomentis olei benignius inchoantes, ecce venerabilem fratrem nostrum Vivariensem opiscopum, virum quidem piobate religionia, scientise emineritis, circumspectionis matura ex conversatione diutina nobis et fratribus mostris notum et charum, ac tai



honoris et commedi zelatorem, qui et de regne et terra tua traxit originem ad te providimus destinandum, ut præmissa solerter et clare celsitudini regime oraculo vivm vocis exponat, et exprimat, ut pramittitor, mentem nostram, quem super his et de contingentibus pleme duximus informandum. Serenitatem itaque regiam monemus, regamus, et hortamur attente, per apostolica tibi scripta mandantes, quaterns non ad animum revoces, sed gratauter accipiens, quod et instanter reducere niturar ad salutem, paterna medicamina suscipias reverenter, nostrisque tibi et tao regno salubribus monitus acquiescens, errata sic corrigens per to insum, nec permittens in antea per falsa contagia to seduci ; ita quod a Dec præmium exinde consequaris, nostram et dictæ ecclesize benevolentiam tabi conserves et gratiam, et anud homines bonam famam; nec oporteat nos ad alia et minus naitata remedia, perseveranter instante, ac pulsante, nec non cogente, institja, extendere mama nostras, quamvis hoc inviti, et involuntarii faceremus. Dat. Anagniæ VII kal, ectobris anno, IL.

#### X.

### Divisione de' fendi fra i Colonnesi.

(Dall'Archivio del Contestabile Colonna, presso il Petrini Mon. 19.)

In nomine Domini. Anne Pominica: Incarnationis 1252. Indictione X. Mense Februarii die 7. Nes Petrus de Colupna natus qm. D. Oddons de Columna, Lundulphus, et Oddo nati ipsius Petri pro nobis, et pro Petro, Leone, et Fortisbrachio filiis mei Petri, et ipsorum nomine pro quibus promittimus nes factaros, et curaturos, quod ipsi omini tempore omnia, et singula, que in hoc contracta dicentur rata, et firma habebunt, et contra en non vement, facient, adimplebunt, ratificabunt expresse propriis nostris voluntatibus in presentia religiosi viri Fratris Joannis de Columna Ordinis Predicatorium Prioris totius Romanæ Provincia in ipso Ordine, et ipsius arbitrio, seu arbitrata in presentia DD. Judicia, petri Oddonis de Insula, Angeli Com. Baroncii Petri Judicia, Petri Oddonis de Insula, Angeli Com. Baroncii Petri Consulum, Petri Nicoli Albigellæ, et Pauli Petri Pauli Rubei, et



Had add a grant of

Notariorum Joannis Nicolai, Jacobi, et Rodulphi damus, et concedimus, terranciamus, et refutamus, cadimus, et mandamus tibi Domino Oddomi de Cotumna nato que. D. Jordan: de Colupne consobrino mos Petri tanaque heredibus, et successoribus perpetue etc. totam partem nestram, quam habemus, habere, seu vendicare possemus un Cuntute Penestre, Monte, et Rocca apraes, et in ejus Territorie, seu Tenimento, et Castris Zagaroli, Colupna, Capranica, et medietatia castri Prati Porcorum, et in Roccis, et Territories, sen Terimentis ipsorum, et Munctionibus Augusta, et Montis Acceptorii. Que pare contingens me ipsico Petrum un prædictis Civitate, Castris, et Territonis, seu Tenimentis ibsorum, et Manationibus, est medietar ipsomm pluria, vel minoria cum medio-Litibus vascallorum tam militum, quam peditum, et jurisdictionum in ipsos vassallos, et edificiorum nevorum, et antiquerum, terrarum cultarum, et non cultarum, sylvarum, pratorum, pantanorum, umearum, ortorum campinarum, et emmum aliorum jurium, utilitatum, et pertinentium ipsorum Civitatis, et Castrorum, Roccarum, et Muritannum. Que para nostra quita est pro indiviso, cum medietate, seu residuis partibus to Domini Oddonis, et ad te D. Oddonem pertinentibus in prædictis Urritate, Castris, Roccis, et ipsorum Territorus, et Munitionibus. Item damus, cedanus, mandamus, concedimus, renuntiamus, et refutamus tabi dicto D. Oddoni omina jura, et rationis generaliter, que nyla: dicto Petro, et priedictis filiis meis, rel alicui ipsorum competunt, competere possunt, qui poterunt quocumque modo, et quecumque jura in prædictis civitate, Castras, et Ruccia, territoriia, et Munitionibus prædictis tam in ipsa parte per nor nunc data, et concessa tibi D. Oddem, quam in alus readuis partibus ad te, dictum D. Oddonem spechantibus, et in tous ipsis civitate, castris, roccis, et ipsorum territoriis, et munitionibus priedictis, et n'ombibus, et surgulis priedictis occasi me arbitrii, seu arbitratuum latorum dudam inter nos per D PetrumProfession Urbis, et scensione quarametinque sententiarum, consiliorain, investimentorum factorum pro nobis, vel aliquo hostrum contra to D. Oddonem an productis civitate, castras, roccia, et ipsorum territoriis, et munitionibus et generaliter quibuscuraque aliis occasionibus, et modis ipsa jura nobis, vel allem nostrum competent, competere possunt in pradictis omnibus, et singulis, vel ex successione Paren tum meorum Petri, scuicet patris, et avi, vel quorumque also modo, ita





quod penes nos, vel aliquem nestrum nika jaris in prædictis ulique tempore, quoquo modo reservatur, uno un te D. Obdonem ipsa jura per presentia pentus, et ar soldium trasferantur. Item damas, cedamis, et mandamus tibi jum dieto D. Oddom pro notis, et dietis fibis me-Petri simua jura, et actiones que nobis, vel a icui nostrum competant, competers possent, and poterunt prenominatis occasionabus, et quibasconque ahis in castris Sancti Viti, Montis Mauri, Castri Novi et Pia-Sula II, et insuran territoriis contra possessares, et defentores insurun. Item danus, et cores lunus, renunciarius, et refolamenti a jam de lo-D. Oddoní empia mra et actiones, one indus, vel alicui nostram competunt, competere possant, aut poterunt contra te, et in bones juis eccasone fruction, praventum, et red l'trum perceptation sen qui percept potuerunt per te dictim D. Oldonom de prædictis evatate, castris, et corum territorus acte mihi dates, et concessis, ut un instrumentis meis plene poterit contracri, et constituinas te dictum. D. Oddonem procaratorem in rem tuam un prædictis om abas jundus, et actionious, ut succedas in locum, et privilegium nostrum, ut cijaslibet nostri, et prepno nomice agas pro predictis juribus, petas, excipias, et defendas, et factas, que t'el perpetuo placuerit; mil a deles, et alicui mestrum in pradictis omnibus, et singulis al quo tempore reservatione facia. Territain quoque et possessionem, quam confitemur te D. O Monein habere de prashetas cavitate Penestra, Rocca et Monte, et Territoria ipsits vassallis, et vassallorum juribus, et de castris Zagarolo, Coltigia. et Capranica Roccia et Territoriis ipsorum, vassallis, junibiis, vassallorum et de Munitionibus productos integram, parificam, et tranquillam, et vacuam, seu vacantem tibi per omnia confirmamus, et corroborumus, ut gaemadmodum tenes nune prædicta en solidium, ika semper perpetuoteneas, et possideas. Civitatis predicta cum Rocca, et Monte cum Territorio ipsias posita est in distructu Urbis in contrata, que dicitur Romangna. Fixes his sunt, est Tenimentum Cave, et Rocco Cave, est tenumentum Vallsmonton's, et Tenmentum Larians, et Tenmentum Algadi, et Terumentum Zagaroli, et Terrmentum Gallicani, et Sancti Joannes Camporacii, et Tommentum Poli, et Terementum Montis Manni. Castra antem praedicta Zagaroli, et Capranice posita sunt in Dioccesi d'etre civitatis cum ipsorum territoriis Fines ad Castrum Zagaroh, et ejus terntorii sunt in Ab uno latere est Tenimentum Peno-





stræ Tenimentum Gallicans, Tenimentum Colopnie, et Tenimentum S. Cesaret, Fines Capranica, et ejus Territorii sant ha, videlicet Tetamentum Castelli Novi, et Montas Manin, et Genazzani. Sa ich V till et Penestre. Reliquum autem castrum Columna positam sut in D secesi Tusculana, capas fines har sunt, ser reet Terrimentum Zagaroh S. Cesarer, Roccas Pegaras, Montis de Computris, Montis poren et Prata poras Passaram, et Castilianis. Munitiones nutem prædietæ positæ sunt er Urbe Fines ad Augustam ab uno Flamen, ab aho yia, qua itur a Sancto Blasio, et exit in viala, qua itur usque Urbem, et est via qua itur ad Flumen a S. Marina, Fines ad Montein Acceptorium, his sunt. Domus Romar ucciarum, et Symbaldorum, ab alio Domus Macellariorum, et Domus Cesarlinorum, ab abo sunt Domus Zarlonum, et Teodermorum. Priedictum autem dationem, et concessionem, et onima, et singula, que supradicta sunt tibi domino Oddoni fa inius ex causa transactionis orter 1000 prasentialiter, et placabiliter initæ de multis l'tibus, et controversis, et discordus, questionibus guerris et offensis hine inde invierm, i it e nos habitis, et ventilatis secasions dictorum Civitatis, Castrorum, Roccarum, et Muaitionum dividendo insa niter nos; et pro eo quad tu dominus Oddo samiliter causa transactionis dedisti, et concessistamilia dicio Petro Castra Gull cenii, Sancti Joannis, et Sancti Cesarci, cum suis Tenimentas, ut in estrumentis meis plene confinetur, nec non ex arbitrio, seu arbitrata inter nos latis per dictum religiosam viram Frificie. Journem de Colombia pecasione dictarum giuestionum et offensarum, in quo dicta Civitas, Castra, Rocca, Territoria, Munitiones omnes tibi sunt adjudicate, ut comatim in dicte arbitrie, et alias plene continctur. Presterm promittimes table domini Oddoni, quod prestictam partem nastram Civitatis, et Castrorum, et Roccarmo et Munitionum, et corum territoris, et tenimentorum, et prædictarum Manitionum, et jura nobis, et alicui nestrum competentia, et que in futurum competere poterunt multi alii persona, vel loco, seu Collegio dedunus, concessimus, vel alio navimus, nec contractum, seu quasi contractum fecimus nos, nec Pater. mei, Petri ; et al contrarium apparuerit, et ti, dominus Oddo in da nnum incurrers, et expensus fecers propteres, seu occasione praedicts, vel quia prædicti. Petrus, Leo, et Fortisbruchia film mei Petri non ratificaveriat omnia, et amgula, qua dicta sunt, vel contra ea quoque mode venerint, omnia spsa, damna et expensus tibi domino Oddoni quilibot

nostrum in solidum reddere, et solvere, et reficere promittimus. Aliter autem de evictions productorum datorum, et concessorum tibi, per nos tenen t.b. volumus, mai de facto nostro, vel D. Oddonis Patrix mes Peter, et to ipse D. Oddo sie actum, paetum, et conventum inter nos esse, et fusso via, et confiteria. Pro quibus omnibus, et singulis observandis, et firmiter, et plenarie adimplendis omnis bona nostra mobilia, et immolika, præsentia, et futura, t.bi D. Oddoni obligamus, que quantum ad prædicta pertment too nomme possidere constitumus, dantes tibi potestatem liberam ipsa bona tibi obligata auctoritate propria Litrare, tenere, et possidere, rendere, obligare, et facere quod tibi perpetuo placet donec prædictis omnibus, et singulis tibi fuerit per nos, et quenchbet nostrum plenario satisfactum. Hac omnia, et singula, que superius dicta sunt nos dictos Petros de Colomna, Landulphus, et Oddo filii ipsius Petri pro nobis, et pro Petro, Leone, et Fortisbrachia films mer Petri pro nobis, et nostris, et predictorum hæredibus, et successoribus in perpetuum tibi D. Oddoni pro te, filius et hæredibus tuis, et successoribas in perpetaum facere attendere, observare, et implere promittimus sub pœna trium millium marcharum argenti; qua pœna soluta, vel non, prædicta semper firma darent: præstitoque a nobis corporali juramento de prædicus omnibus firmiter observandis, et adimplendis tibi D. Oddoni, ut superius dictum est. Quam scribere cogavimus Joannem Nicoli Sacri Romani Imperil Judicem, et Scribani m mense, et Indictione X. supraccripta.

Pr. 1 Idibrandus de ord. Predicatorum Testis
Fr. Paparonus de ord. Predicatorum Testis
Stephanus Pappa Cleneus S. Laurontii in Lucina Testis
Præsbyter Petrus Sublasii ejusdem Ecc. Præsbyter Testis
Dominus Jacobus Gindonis Cleneus ejusdem Ecc. Testis
Dominus Leonardus Cleneus ejusdem Ecc. Testis
Dominus Concadus Malabranca Testis
Joannes Brenna Testis
Jacobus Petri Simbalda Testis
Sther hanus Cintii Simbalda Testis
Tebaldanus Testis

Joannes Niceli Sacri Roman Imperii Index, et scriba rogatts scripsi, publicavi, complevi, et absolvi.

Loco Sagilli.

## XI.

# ls romento per eni il cardinale Aicapo Colonna divicce ausministratore dispotico dei besti Colonnesi.

(Dall'Archivio Barberia: presso il Potrim Mon. 21.)

In nomine etc. Anno Domini 1292 Sede vacante, die luise 28 Aprilis m præsentia mei Joannis etc. Parlatoris etc. Nobiles viri DD. Joannes. Oddo, Matthejus, et Landulphus de Columna fratres Alii quondam D. Joydani de Columna etc. commiserunt pro se, et hierodibus etc. D. Jacobo S. Marise in Via lata Diacono Cardinali fratri corum præsenti etc. gubernationem, curam, regroum, administrationem, tematam, et possessionem infrascriptarum terrarum, locorum, et rerum suarum, et ipsius D. Cardinalis, vassallorum, et hommum ipsarum terrarum etc. ita quod ca possit per se let per alimn etc. exercere etc. et fructus, redditus, et proventus prædictorum petere, percipere etc. ac inter eos, et ipsum D. Cardinalem distribuore sicat sibl placuerit etc., voluceunt etiam, et potestatem dederunt ipsi D. Cardinali quod etc. possit sua auctoritate etc. terras, res, loca ipsa, et Roccas etc. intrare, accipere, custodire etc, hoc pacto etc. quod ipse D. Cardinalis, et sui hæredes, et successores nullo modo teneantur ad redditionem rationes dictæ administrationis etc., et quidquid ipsum D. Cardinalem occasione dictaadministrationis, et divisionis debare contigerit etc. eiedem nobilibus etc. none ipsi Nobiles per pactum expression remiserant.

Res autem, et terme et loca sunt hme: Civitas Penestrina, Mons Penestrinus, Castrum Capranicae Penestrinus diacesis, Castrum Zagaroli ejusdem diacesis, Castrum Columnae Tusculanae diacesis, et medietas Castri, seu villae Petraporti Tusculanae diacesis etc., nec non tenimenti Algidi, et omnia, et singula jura, quae ipsi habent etc in ipso tenimento Algidi, et Castello Algidi. Acta sunt praedicta Romae in Dormbus S. Laurentin in Lucina etc.

Ego Joannes dictus Parlator de Secia apostolicæ Sedis auctoritate Judex, et notarins etc

19 - BOXEAGO VIII.

## XII.

## Processo contro i Colomiesa.

Bon.facius, etc. ad perpetuam rei memoriam.

Prieteritorium temporum nefandis Columnonsium actibus, et prasentium pravis operibus recidivis, ac futuris, de quibus verosim liter formidabatur, in considerationem prudenter adductis, renit patenter in Incem quod Commucusum dontis exasperans, amara domesticis molesta vicinis, Romanomin reipabilere impugnatrix, sancte Eccles a Romaner reb lbs. Urbs et patros pertubatros, consortos ampatiens, ingrata beneficus, sub sse nolens, hum litatis ignara, plei a furoribus, Denm non metreus, ner veleus hommes reverert, habens de Urbis et orbis turbitione praction, studyit charge minn in Christo filium nostrum Jacolum Aragonia Regem illustrom tano hostem ecclesia ao ribellom, Siculaque perfidis pra-sidentem de facto, in nostrum et charaseum in Christo filni nostri Si iliz Regis illustres grave pradudicium, et gravomen Claistianitatis et Terrie sancte succursus grande dispendium in rebellione, tenere, tum cibi quam nebil, juveni Friderico risto quondam Petri clim Regis Aragonia, in crimine criminoso faveralo. Ut illudis tessenum om tlansas, qualiter quendam Joannes de Colonina til. S. Praxedis presbyter Cardinalis, et Oddo de Columna nepos ipsus, pater Jacoli S. Mariæ in Via lata, et aven Petri de Columna S. Eustachu diaconorum Cardinalium, tempore fehrus recordationis Gregorii Paper IX, predecessoris nostra fuorunt dure et grav ter peam ecclesiana persecuti, cum dam iste memorae Friderico olim Romanorum Imperatire, supradicts: ecclesic publico persecutore et hoste, tempore, que quondam Matthæus Lubeux de domo filiorum Ursi sororius dicti Oddones senatus in Urbe regimen exercebat ad honorem et obsequinm ecclesie memorater a cujus Mattheu domo dictus Cardinalis et. Oddo et comm posteri multa beneficia receperant præsertim a sanciæ memerie Nicolao III prædecisisore nostro, qui dictum Jacobum juvenem satis et inscium, perinciosum tamen postmodum, hypocrimm tunc temporis periculoso gerentem, no Cardinalatas provexit honorem: quod utinam non fecisiet, quamec sedi Apostolica, nec Christianitati, nec dicti pradecessoris Nico ai domni talis promotio expedivit, quam diet. Jacobos





of Petrus ac cu., velut ingratundinus film, of beneficierum ammemores, multaplicater ar pugnarunt. Terras etiam subsectas ecclesias sibique rebelles in rebellione fovebant in hoc, dantes eastem suxilium et favorem

Newssman vero temporibus dicti juvenis Enderici, latenter discurrentidas nuncus per Urbeia et loca vicina, at immissis scanda is, ca possent ipsius sub jeers ditum, licet id procurarent bomines dictie domus Columnausis, et ad hoc eis ministrarent auxilia et favores : mansuctudinis ta nen Apastolica sedis berigua ancentas, qua l'hentius emendat in subdatis peccata, quam purnat, nec exert forrum pencision s in morbos, quos sanaro potest mulcebris lenitas mediemo; cos sinduit nune paterna lemtates dulcedine alloqui, nune verbis charitativa correction a inducere, at a talibus abstinerent, ipsorum que elatam perisnaciam, imme effræriem superbiam, non semel sed plaries in fulgore terrifice communations: increpavit, tendens ante peos arcum justitus in ngore que sagitta perpetua dejectionas, solità non converti retrorsam, emithtar, at formidata is vindictic a guificationia clementer exailata stopers corem sensum timoris incuteret, et fugam ad m sericordiam per compendium point intie suaderet. Sed nec sic profesimus apud eos: traxit mum illos in desperationis laquetum moles prependerans poccatorum, ut nec rationibus nec correctionibus, monition.bus, sive minis reduci potuemit ad salutem; quip potuis velat aspis surda suarum aurium obstruzerant anditum, eligentes quasi pro gloria confusionis approbrium, et irreparabilis raine periculum pro tatela,

Periculia vero obviaro volentes, dietas Jacobo et Petro Cardinalibus districte mandavimus, et terras, quas Steplanus ipsius Jacobi nepos, et frater Petri præfati tenere vulgariter dicebatur, undelicet cantatem Pormia, castra Columne et Zagaroli, procurarent custodienda ad nostram beneplacitum assignari ne per en Urbis et patrae possent quies et tranquillitus impediri, et ut ex eis preset priestori auxiliami d'eto Friderico hosti ecclesae memoratæ; utque ipse hostis, et valitores, seu adjutores ipsius non receptarentur lu ets. assignationem quorum non revocabatur in dubium ab ipsorum Jacobi et Petri voluntate pendero, que conficto seu quæsito colore teneri per dieumi Stephai um d'ecbantur, ne dilecto filho Mattuco prieposito ecclesiæ de sancto Audumaro Morinensis direcesis, et nobilibus viris Oddoni et Landulpho fratribus dieti I, filii sæpedicti Oddonis assignaretur paterna et hæreditaria

portio, que in dictis civitate et castris competebat eisdem, quam propter daritiem et crudelitatem dictorum Jacobi et Joannis defineti Petri et frutrum suorum nequiverunt habere, licet quadraginta anni et amplius sint elapsi, quod obiit dictus Oddo; quamvis etiam nos pretate moti, pro bono pacia inter son interpolarimus solicite partes nostras, at unusquisque de civitate et castris manu portionem hiereditariam obtineret, oblationibus magnis factus nepotibus dicti Jacobi in avantagium, at hujusmodi concordia proven ret; considerantes fore indignum, at quibus de una substantia competit sequa successio, alti abundanter affinant, alii paupertatis incommodis ingemiscant, quos tamen rationibus precibas, sive minis nequivimus emollire. Insi vero Jacobis et Petrus Cardinales, a nostra presentia recedentes non facta hujusmodi assignatione, que ab corum beneplacito dependebat, nunquam, ad mos postea recierunt.

Nos gritur attendentes ipsorum Columnensium adeo incaluisse duritiem, adee fore nequitiam unduratam, quod non rationibus dirigi, non blandimentis allici, non fomentis reduci, nec minis etiam inclinari petuerunt ad bonum, ex quo blandimenta non potuerant, nec fomenta valebant; deliberayunus apponero manus ad fortia, et ferre abscindere vulnera, quie medicamenta non senserunt lerutiva; ac priemissis et alus, que nobis et fratribus nostris rationabiliter occurrorant, provida deliberatione discussis, providimus non solum contra filius dicti Joannis, qui peccabant apertius, verum etiam contra Jacobum et Petrum præfatos, er quorum adipe prædicta miquitas et superbia procedunt, juste procedere, qui consentichant ipsis peccantibus, præstando fomentam, favorem, præsidium, et tutamen; quia culpa non caret, et delich effectur particeps, qui non prohibet delinquentem, dum potesti. et negligere, cum quis potest perturbare, porversos, nikil aliad est quam favere; nec caret scrupulo societatis occultæ, qui manifesto facinori desinit obviare.

Cumque dictorum Jacobi et Petri Cardinalatus et status dictor et clesio, ejusque fidelibus esset in scandalum, corumque potestas non in madificationem, sed in destructionem; ipsique obessent, quibus prodesse debebant, noc nostram relevarant, per suam particularem, solicitudinem, qua vocati sumus a Deo in plenitudinem potestatis, immo petius impugnament quantumlibet venerabilibus fratribus postris episcopis, et



Orgina F HARVARD UN . dilectis fileis presbyteris et diacombus S. R. E. Cardinalibus, quantum cum Deo possumus, deferantes, apsortunque collegaum honoremus, corumdem Jacobi et Petri e egimus domara superbiam in robore virtutis Altusimi, arrogantiam et presumptionem elatam conterere, eos tamquam oves morbidas a dominico ovill abilicere, ipsoeque, ut culpa supplicium timeat, et virtus premium retributionis expectet, a loce quantumeninque sublimi perpetuo amovere, tam ex corum culpis et dementis ac suorum, quam ex causis rationabilibus, que nos movent, presertim explorati divini et human, iuris existat, unum pro altero interdum ex causa puniri.

Eorum ergo absentiam Dei replente prasientia, od honorem Dei ommpotentia. B. Mariæ semper virgima, beatorum Apostolorum Petri et Panli, et Romanæ Ecclesiæ sæpedictæ præfatos Jacobum S. Mariæ in Via lata et Petrum S. Eustachij diaconea Cardinales de ipsorum fratrum nostrorum consilio a Cardina.atibus ipsis sanctæ Romanæ ecclesiæ et prædictarum occlesiarum deponimus etc.

Ercomunicamus insuper prædictos Jacobum et Petrum, et et am omnes illos, qui de catero scienter et deliberate pro Cardinabbus ipsos vel aliquem comm habuerint; et assensum prestiterint, quod pro Cardisalibus habeantur, et quod eos vel meorum abquem in electione Roman. Pontificis ad aliquem actum ut Cardinales admiserint, rel vocis comm suffragiam, aut al cama ex em Omnes cham et singulos comscomque emmention fuerint, dignitatis, ordinis, conditionis, aut status, etiam si fuerint S B. E. Cardinales, qui ipsis Jacobo et Petro, vel corum alteri postquam, quod abait, in hæresim, vol in echisma, et rebeilionem cecidenist, in bæresi, vel schwingte, aut rebellione stantibus scienter et deliberate præstiterist anxilium, consilium, vel favorem, publice rel occulte, omni statu ecclesiastico, Priglatura, et honore privamus; omnes civitates, castra, terras, et loca, que apaes vel aliquem corum in baccaim, achisma, vel rebell, onem tapsos scienter auscepennt, tenterint, ecclesiastico supponimus interdicto, etc. Actum Romas apud S Petrum in publico cancistorio nostro VI id maji Pontificatua postri anno III.

## XIII.

## Libello de' Coloquezi contre Benifacio.

Universis presens instrumentum publicum inspectoris, cajascumque procedentiae, dignitatio, status, vel conditionis existent, ecclementes vel mundane, museratione divina Jacobus S. Maries in Via lata, et Petrus S. Eustachie diaconi Carduales salutem, etc. Respondentes adultimum verbum inter alia in mandato nobis facto propositara, si tamen mandatum dici debent quod volebatus acura, utrum essetis Papa, quod vos non credimus legitimum Papam esse, sacreque certa. dominorum Cardinalium denuntiamus, suamque provisionem et remedium super hoc exposemus, cum hoc expediat universali ecclesia et fidei fundamento, at loco domini nostri Jesa Christi et in ejus vices non niaj verus et legitumus vere et legitume paster priesit, curamque gregis subj commusai legitume gerat; ne, si (quod absit) non verus paster insurgeret, sen ettam remaneret, non levem jactaram sed fundamenti. talia aubreraionem reciperet sancta catholica et universalia ecclesia, ecclemanticis sacramentis indigue (prob dolor') prophanatis dum per eum undigne, indebite, et illegitune ministrarentur, qui potestatem et anctoritatem ministrandi legitimam non habere; nen enim sacramenta. dare possent, qui sa dandi potestatem non habent; nec ministros creare qui non must. Frequenter namque audivimus a plaramia non levis auctoritatia viris ecclesiastici et sucularis status, et dignitatis dubitari verosimiliter, an remutiatio facta per sancto monorio dominum Culestranza Papam V tennent, et legitime et canonico facta foerat: cum verosimiliter contrarium videtur ex co, quod Papatus a solo Dec est: et que a Dec vel ab alio superior committuatur, a pullo possent inferron removers. Et suc papalis potestas, que a solo Deo committator, a mallo inferiori removeri posse ridetar.

Item ex eo qua milus potest auctoritatem et potestatem aliquam spiritualem auferre, quam conferre non potest. Sed auctoritatem papalem mullus conferre potest mis Deus: ergo meque cam auferre. Sed si teneret remantiatio, auferretar papalis potestas. Ergo remantiatio non videtur fieri posse.



Item etaam decretalis, Inter corporalia, expresse innuit, quod depositio Episcoporum, translatio eorum et absolutio per cessionem soli Papes est reservata, nec etiam ipsi conceditur, nisi in quantum Papa quodammado Deus est, id est Dei vicarius, ut patet ex textu. Ergo remotio Papa, quia Papatus omnes dignitates excellit, per superiorem Papa voluit ipse Deus tantummodo fieri, id est per semetipsum; nulla enun ratio capit, quod Deus voluerit inferiores dignitates per ipsum Deum tantum aut per harum superiorem dignitatum tolli posse, nec per ipsum superiorem misi in quantum ipse superior, scilicet Papa est Dei Vicarius; et tamen voluerit ipsum Papatum, quæ est summa dignitas, proprio Christi est, redum per inferiorem Deo, sed etiam per inferiorem serpsa dignitate tolli posse; et sic solus Deus videtur tollero posse Papatum, et nullus alter, sient multiplicater videtur colligi ex textu prædictio decretalis.

Item ex eo, quod summa virtus creata per nullam virtutem creatam videtur posso telli. Sed Papatus est summa potestus un creatura. Ergo per unilam virtutem creatum telli posso videtur.

Item er so, quod nec Papa, nec tota creaturarum universitas potest facere, quod aliquis Pontifex non sit Pontifex. Ergo multo magis non videtur posse facere, quod summus Pontifex non sit summus Pontifex. Nam munus est tollere simpliciter Pontificem, quam summuni Pontificem. Ergo cum simpliciter Pontificem nullus possit tellere nisi Dens, nec summum Pontificem videtur aliquis posse tollere rusi Dens; quod fieret, si renuntiare posset ita, quod valeret.

Bem ex eo, qued Papa non est Papa nisi per legem divisam, et non per legem alicujus creatures, nec commium creatururum simul. Ergo nulla modo videtur, qued Papa possit eximi, quin sit Papa acc enim ex que consensit et subject se legi spensa potest esse non Papa per aliquam creaturam neque per omnes simul, ut videtur.

Esta ex co, quod nullus potest tellere votum alicujus seu ab ipso absolvere nisi ilie, qui est sopra votum. Sed papatus est quoddam votum maximum super omnie vota; nam vovet Papa de facto epsi Deo, quod curam habebit universalitor gregus sui totius, scolicet universalis ecclesise; et quod de ipsis reddet rationem. Ergo ab isto voto solus eum Dena absolvere posse videtar. Ergo de Papa nullus videtar posse fieri nen Papa, nisi emmino a solo Deo aliqua ratione: unilus enim alicui





obligatus potest ab obligatione seipsom absolvere, qua tenetar obnotius, maxime superiore obligatus. Sed Papa nullum habet superiorem nist Deum, et per Papatum se Deo obligav.t. Ergo a nullo posse videtur absolvi insi a Deo.

Item ex eo, quod nullus videtur se apsum absolvere posse. Sed si valeret remuntiatio, videtur quod seapsum posset absolvere.

Item ex eo, quod papalis obligatio non videtur posse tolli misl per majorem potestatem, quam papalis sit. Sed malla potentia creata est major quam papalis. Ergo fieri non potest per Papam nec per al quid al ud misi per Deom ut qui seriel est Papa, non sit semper Papa, dum vivit, ut videtur. Item ex eo quod nulla dignitas ecclesiastica post legitumam confirmationem potest tolli misi per ejus superiorem. Sed Papa solto Deus est major. Ergo a solo Deo tolli posse vicatur.

Item ex eo, quod Apostolus vult et probat sacerdotium Christicisse æternum: et ad vivere in æternum in sacerdotio, æquitur ipsum esse sacerdotem in æternum. Ergo nullo modo potest esse vita summi Pentificis et summi sacerdotis sine summo sacerdotio. Ergo remintiare non potest, ut videtur. Et nimis extraneum et a ratione remotinu apparet, quod summus Pontifer, qui est verus successor et vicarius Jesu Christi qui est sacerdos in æternum possit absolvi ab alio quam ab ipso Deo: et quod quandiu vixent non maneat summus Pontifex et quod aliquo modo possit esse vita summi sacerdotis sine summo sacerdotio, ut videtur.

Item ex eo, quod si diveretur, quod vita summi sicerdotis esset sins simmo sacerdotio, argumentum Apostoli, ubi dicit: Secundum legem Mosaicam plures facti sunt sacerdotes, penitus nullum videretur esse, sed falsitatem contineret: nam posset argui contra insum, quia Christus semplternum habet sacerdotium. Respondet Apostolis Eo quod manet in seteratum; dico tibi, beste Apostole, non est verum quia potest in vita sua remantiare, et non ent sacerdos amplica. En hac positione quod Papa remantiare posset totius Scripturas sacrie et verbi Apostoli falsitas sequi videretur et ex multis alias rationabilibus et evidentibus causis hoc ipsum videtur verisimile et justissimo in dubitationem deduci.

Hem ex eo, quod m renontiatione ipsius multæ fraudes et dah, conditiones et intendimenta et machinamenta, et tales et talia inter-



:

renisse multiplicator offerentur, qued este, qued posset fieri renuntiatio, de quo merato dubitatur, ipsam y tiarent et redderent illeg timam, mefficacem, et mulam.

Item ex eo, quod esto quod renuntatio tennisset (quod nullo mod): assentor, neque creditor) plura postea intervenerunt que electionem postmodum subsecutam nullam et inefficacem reddiderunt omnino ex quo yos, qui principaliter tangimini, merito dubitatis, et in questionem deducitis direccióo, vos relle seire utrum sitis Papa, prout in mandato per vos facto, si mandatum diei debet, per magistrum Joannem de Penestre ciencum camera continebatur expresse, demode nos, qui ex vera fide asserimus et illuminata conscientia firmiter credimus. vos non Papani, tota conscientia silver non possumus, quin in tanto negotio, quod sic universal in medullitus tangit ecclesiam, veritas declaretur. Propter quod petunus instanter et humiliter generale Concilium congregari, at in endem de his oranibus vezitas declaretur. omnisque error abscedat. Et si quidem universale Concilium, auditis et pensatis supradictis et alles aegetium contingentibus, declaravent renuntiationem legitime et ennonice processisse, et electionem legitime et camonice postea subsecutam; eidem declarationi, cui stare et parere nos offermus, a mobis et ab alus humiliter deferatur et pareatur oranino. Si vero vel renuntiatumem non legatime nec canonice processisse, vel electionem minus legitime et canonica aubscentum, dicti concilu declaratione aut deliberatione claracut, cedat error, et de vezo aponso provideatur legitimo et canonice universali ecclesia: sponsie Christi, etc. Sub anno Domini MCCXCVII, indictione X, die veneris. X. mensis mali

## XIV.

## Sentenza di Benifezio sentro i Calonnesi.

Bonifacms, etc. ad perpetuam rei memonam

Lapis abscissus de monte sine mandus, ab sedificantibus reprobatus, et factus in caput anguli, duos et diversos parietes cogulaus, pastores a Judga, et magos ab oriente producens, in se reconcilians ima summis, et ordinaus in sancta Romana apostelica et catholica



HAR ATO CROTY

ecclesia chantatem, ipsam enousam suam statuit esse unam, sicut scriptum est: Una est columba mea electa mea, perfecta mea: una est matris sum, electa genitricis sum, per inconsublem tunicam Dommi designatam, desuper contextam per totum. Hanc non diviserant militea, sed sortiti sunt cam Hanc impugnaverunt haeretic, et schismatici, ac blasphem, a juventuto sua: sed non prevalnerunt adversus cam d.vma virtute protectam, et ut castrorum acies ordinatam. Sed nondum bæreticis, schismaticis, ac blasphemis adeo est finis impositua, quin velut viperei film, partique degeneres in senectute positum. ejus saboatum perturbare, et unitatem samdere mohantur. De quorum numero fore noscuntur Jacobus de Commas, et Petrus nepos cur, quondam dactas ecclesus Cardinales, quos, escum culpus et demoritis exigentabus ac miorum, pridem VI, idus mun Pontificatus nostri anno III ex rationabilibus causui moti, de frateum nostrorum consilio Cardinalatų privavimus perpetuo, et deposiamos ab eisdem. Variis processibos et sententus, comminationes et poemas continentibus, contra ipsos habits; nec non et contra natus orondam Joannis de Columna fratra dicti Jacobi et patris Petri praciata, ac contra omnes, qui per masculmans of framericam lineari descendentet bacterius, et descendent ab inso Jeanne.

Ipar namque Jacobus et Petrus intraverunt ecclesiam sub pelle ovina, operibus tamon et fructibus se ex ubuerunt quasi lupos rupaces: et graves, non percentes gregi dominico, et is reprobum sensum dob. ot oculis excessati malitia, ita ut lumen cooli non viderent, use videant : descendentes in malorum profundum, et contemnentes, extrrexernat loqui perversa: et acuentes ut gladium linguas sons, in blasphoma verba et rekismatica proruperunt, aperte monstrantes quodlicet ex nobis prodictint, tamen non crant ex nobis, nam si ex nobis fuseent, utique permansissent nobiscum. Quibus verbis reductis in scriptis, ipsa scripta in diversarum ecclesiarum. Urbis ostus affigi, et ruper Basilicze principis Apostolorum de Urbe altari poni fecerunt: quie quidom sempta comm ab obiti priveogitatam et priveoneoptam nequitain patenter indicant, ipsosque Jacobum atque Petrum blaselemos atque schismaticus fore manufeste declarant, muctus Dec ecclesio Romanse catallica et apostolica molientes scindere anitatem, et columnam Del viventis pene ad nutationem deducere ac sagenam summi



Pisratoris procellis intamescentibus ad manfrigu profunda sunmergere, al, quod absit, eis facultas acesset. In hujusmodi namqua scriptia, quae universia cadem inspecturas cujuscumque precemmentare, dignitatis, status, vel conditionis existant, ecclesiastice vel mundane, a Jacobe et Petro pradictis mutuntur sub modo scribendi, quo ante depositionem sum un solebant, et sub sigillis, quibus antea utebantur; inter catera continentur, nos divina providentia ad summi apostolatus apicem secundum senta canonum, licet minentos, evocatos, et non solum ab omnibus fratribus nostras et ab ipsis pravia electione canonica, immo ab Er lesia universali receptos in Papam, contecratos, eis assistentibus, secundam approbatum morem Romanu ecclesia, et etiam coronatos, Papam non esse, hac et a la confingentes, que non solum sunt blasphenae et schismatica, sed insana, prout corum acripta indicant manifeste

Post depositionem etiam et privation in processus et sententias sqpradictos, Cardinaies se nominant, et Cardinaitia portant insignia, annulis, et rubeis capellas utentes, et Cardinalities actus exercent, zicut antequam per zos de fratrum mostrorum consibo esecut de positi, faciebant et hacteurs utebartur: ut illud tacvamus ad præsens, quod fere per triennium participantes una nobiscum, obedicutium aobis et reverentiam exhibiterant at Pane, participantes una nobiscum reverendam dominici Corporis et Sangunis sacramentum, ac ministrantes nobis in missarum selemnus et divinis prout ab antiquo Solent Cardinales appedicte Romano ecclesia Romania Pentificibus ministrare; in ecclesiarum provisionabus et difficultionabus per nos factas consilia. sua dantes, et se in concessis a nobis privilegus subscribentes, ala faciebant nobiscum et recipiebant nobiscum et recipiebant a nobis. que cum homine et ab homine cujus non habuissent ingressum canonicum, nec fien nec recipi debuissent. Nec possent supradicia meta proponeré se fecusse, qui nos in scrutinio, more memorala ecclesia Cardinalium, elegerant et nomenavermet eligendum in Papaze quando de nobis timendum non erat: et post electionem, receptionem, consecrationem, et coronationem præmissas factas de nobis, in castro tunc insorum, quod Zagarolam dicitur, et quod per dictum Jacobam tunc tempons tenebatur, cum plunbus ex fratribus nostris hospit, ii fuerimus



confidenter, et apsi ac su, tanc ibidem exhibiterant nobis papalein reverentiam et honorem, ubi nulla aderat els causa timoris.

Nos igitur super his et ahis, que hajusmodi negotium contingunt vel contangere possant, habita cum dictas fratribus nestras de iberatione matera, omnes processus, omnesque sententias, communationes et poense; et specialiter dictam contentiam depositionis et privaterne Cardinalatuum, et cuncta alia que in nostris super hoc confectis literiscontinentar, de corumdem fratrum nostrorum consilio rata habentes: et grata; confirmamus, ratificamus, et approbamus et etiam înnovamos et propter adauctam eorum contama, am, achisma, atque blasphemiam, de dictorum fratram consilio ipsos Jacobum et Petrim sententiando pronuntiamas esse schismaticos, et blasphemos, et excommanicationia sententia i modamus, ipsosque, in hajusmodi blasphemia et schismato perdurantes, tamquam hiereticos punicados; et tamdictam depositionis et privationis cardinalatuum sententiam, quanomina, quin contra ipses et alies fecimes, sententiamas, atque proferimos, et cobur habere deceminas perpetue firmatatis. Omnibus msuper canonicatibus, præbendis, dignetatibus, personatibus, officis, et beneficiis cum cura vel sine cura; pensionibus, ecclesiasticia reditibus sea proventibus, que priedicti Jacobus et Petrus, et unusquisque eorun. habebant, tenebant, et posoidebant in quibuscumque sen a quibuscumque ecclesus, monasterus, hospitalibus religiosis et sæcularibus vel specialibus personis, cujuscumque emmentae, conditionis ordinis dignatatia, et statur, ecclesiastici vel mundani; ipeca comano privantus. tpsaque collations sedes Apostolicie reservamus; decementes critaini, et inane, si secus a quoquam super ha scienter vel ignoranter contigerit attentari

Eosdem quoque Jarobum et Petrum, quondam Cardinales; Joannem dictom de sancto Vito, et Oddonem filies quondam Joannis de Columna fratris dicti Jacobi, et patris Petri præfati omnibus jambus et bonis mobilibus et imiaolo ibus ecclesiasticis, et tam ipsos quam Agapitum, Stephanum, et Jacobim dictum Sciarram, filios Joannis, de Columna prædicti, et alios filios ejusdem Joannis, si qui alii sunt filii corumdem vol aliculus corum, omnibus juribus, et bonis, et rebus mobilibus et immobilibus, hæreditarnis sem quomodolibet acquientis, quibuscamque ratione, causa, vel titulo ad cos vel ipsorum aliquem



sen aliquos pervenenni, sen obvenenni, obvenura vel pervenua possert; nec non communitatibus, baronna, comitatibus, civitatibus, aive castrie, absormage illa habeaut, teneant, vel obtaneant, vel quomodolibet ad ipsos pertineant, privamus ominno illaque omnia et singula publicamus, et etiam conflecamus, ita quod ad ipsos vel corum aliquera, heredes apsorum vel alicums corum nullo unquam tempore revertantur, sosque ac unumquemque maorum active et passive intestabiles reddimus; its quod sis et corum unicuique ex testamento, velquavis ultima voluntate, sen ab intestato nullus succedere possit, necipsi, aut corum aliquis ex testamento seu ultima voluntate, vel abintestato auccedere, aut aliquod capere possinte nihilique ein, et cortin alicui ratione legati, institutionis, ant substitutionis, sen quovis titulo valeat quomodolibet obvenire; cosque pronuntiamus infames, et legitimis actibus prorsus indiguos; statuentes quod nulli corum portas alicuits pateant dignitatie ecclesiastics vel mundang, et si secus fieret, nullum robur habere, ipsisque civilitatem et incolatum et habitationem Urbis, circumposita regionis, et quorumus civitatom, castrerum, tarrarum atque locorum dictae ecclesias subjectorum promiss intardiciman: conque omnes et singulos ab Urbe, sinaque territorio et districtu, et ab omaibus civitatibus, castris, terris seu locis subjectis eidem Remanz ecclesia forbann.mus; ipsesque Agapitum, Sthephanum, Jacobum dictam Sciarram, Johnnem de Sancte Vito, et Oddonem excommunicationis sententia innodamna; atatuentes firmiter, et mandantes, et nullus dictes Jacobum et Petrum, et præfates Agapitum, Stephanam, Jacobum dictom Sciarram Joannem et Oddonem fratres, cos vel corum aliquem ant aliques recipiat vel receptet; nullusque ets aut prorum micui, rel alsquibus prestet auxilium, consultum vel favorem; eos, qui secus fecerint, excommunicationis sententia innedantes. Prescipinus etiam sub excommunicationia sontentia, quam contrarium facientes incurrere volumus ipso facto, ut nucles ab ipsis Jacobe et Petro, et priedictis fratribus, vet egrum attero, in schismate vel rebellione hujusmodi existentibus, mantiam, vel literas recipiat, aut mittat ad ees vel ad alterum coranidem.

Reddimus quoque priedictos Jacobum et Petrum, Agapitum, Stephanum, et Jacobum dictum Sciurrum, Joannem de S. Vite et Oddonem, et alios si qui sunt filiri dicti Joannes de Columna, et filire corumdem





inhabites ad honorem seu regimen, vel officium publicum, ecclesiasticum vel mundanum, quaelibet et quocumque nomine censeautur per se, vel alium, aut al os quomo colibet exercenda; ita quod nec ad illa vocari, eligi, vel assum, valemit, vel ad aliquod sorumdem; nec ipei, vel aliquis corum, seu aliqui ea valemit exercere; et si secus factum fuorit, illud decernanas irritum et mane. Si qui vero ex eis, vel ipsorum aliquis, vel quivis per cos, vel pro cis, vel ipsorum aliquem vel aliquos in potestatariae, capitamae, constitutas regimine, vel quovis officio publico hacterias, abicumque positi electi, assumpti fuorint, vel recepti; præsertim quorumcumpue provinciae, civitatum, castrorum, terrarum, atque locorum memoratae ecclesiae subjectorum, illus ab eia ponitus amovemus, executionibus ipsis penitus interdictis, cosque praecipimus nullius existere firmitatis.

Civitates vero, castra, son loca, que scienter dictos Jacobam et Patrum, et predictos fratres receperant, receptaverint, sivo tenuerint, aut in quibus publice moram contraxerint, quandia apar vel alter corum inibi morabuntur, ecclesiastico supponimus interdicto: et personas ipsorum Jacobi, et Petri, et fratrum caprendas exponimus quibuscamque fidel bus, detinendas et castodiendas deligenter, quousque per dictam sedem a rud fuent ordinatum, etc. Actum Romes in Basilica supradicta, (numerum 8, Petri) in die Ascensionis Domini, pontificatus nestri anno III.

## XV.

# Ritino di fra Jacopone da Todi contra Bonifizio.

Reco il Ritmo di Jacopone da Todi contro Bomfazio, perchè il lettore abbia un documento de'mezzi adoperati ad infamare quel pontefice presso il volgo. Le bestemme il beffarsi delle religioni ed altro, come vedrassi, farono i delitti di che osarono infamare la sua memoria. Queste continuale ecagliava il frate, che ebbe titolo di Beato, a quel Bemifazio, che qualche anno innanzi invocava come vero pentefice, perchè lo avesse sciolto dalle censure per la fellonia e lo acisma, di cui peccò coi Coloniesi. Ma recheremo anche queste lamentazioni di Jacopone.

O Pupa Bonifatio Molte har jocato al mondo, Penso che jocoudo Non te perra: partire Lo mendo non la usato Lassar It sum servents, Che a la stat uscita-Se partino gandenti. Non farit legge nova Da farne to absente, Che non ti d.a h presenti Che dona al suo servire, Bene come persau Che finsa satellate De sta na bagga 3000 Che al mondo hai conversato. Ma por che sal str In offizac parado Non si confa allo stato Opera in tall desire. Vitio inveterate Convertese in natura: Di congregar le cose Grande n'harayuta cura; E nor ci basta el lec to A la tun fame dura, Messo thai a rebatura Come a schoran rapine. Pare the la vergogna Derieto agi gettata: L'alma et e corpo nai posto Ad allevar tu i casata. Homo che m zer a mobile Fagrando edificata, Subito è ravinata

Et non le po fallire.

Come lá salámaridra Sempre vive nel fuoco. Cosi par eke le seandalo Te sia sellazzo et joco. Chameri santo Pietro The fosse respondente Se esso sapea niente Respecto al tuo sapere. Ponesti la tua sedia Da parte d'aquilone Contra Dio Altissimo. Fu la tua inventanno Subito in rama. Preso ori in tua magione, Et nullo se trovone Ad poterte guarire Lucifero novello Ad sedure impapato, Lengua de blasfemia Che el mondo has invenenato, Che non se trova spetia Bructura de peccato La've tu ser rafamato Vergogna ad proferire. Ponisti la tua lengua Centra le religioni Ad dicere blash mia Senza nulla ragiono. Et Dio si tha submerso In tanta confusione, Che omne homone fa canzone Tuo nome ad maledire. O lengua macellaja Ad dicer villania, Котприорегате устдодна

Con grando blasfemia.

Г

Ne Imperator, nè Rege, Chi vole altro che saa. Da te non se partia Senza crudel fertre. O pessima avaritia Sete induplicata, Bevere tanta pecuma, Non essere satiata! Non te pensavi indsero Ad cui l'hai congregata, Che tale la ta arrobbata Che non eri in pensiere. La septemana sancta Che omne homo sta in pianto, Mondosti tua famiglia Per Roma a dare al salto. Lance giro rompendo, Facendo danza et canto: Penso the melto affranto Die te deggia pumre. Intro per Santo Pietro Et per Sancta Sanctorum Mandasti taa famiglia Facendo danza et choro. Li pellegrini tutti Scandalizzati foro Maledicendo tu'oro Et te, et tuo' Cavalleri. Pensavi per augurio La vata prelungare, Anno di un hora Homo non po sperare. Vedemo per penato La vita sterminare

La morte appropinquare,

Quando homo pensa gandero.

20 — BONEFAZIO VIII.

Non trovo eni ricordi
Papa nullo passato,
Che in tanta va nagloria,
Se sia delectato
Par che al tener de Dio
Dericto agi giotato,
Segno è de desperato
Et de falso sent re.
Ameri.

Quando i lettori avranno la notizia lei delitti che imputarono in Francia a Bonifazio, si chiartrarmo, che lei bestemme, la superbia da Luciforo ed altro di cui canta il frate siano impudenti ripetizioni delle francesi culunnie. Ecco poi le lamentari oni di S. Jacopone, quando imprigionato non in Palestrina, come avverte il Petrini<sup>1</sup>, ma in qualche convento, piangeva mono le augustic del carcere che que le delle cansure in che era caduto, lanciate dal Pastore

## SATIRA XV.I.

O Papa Bondatio

Io porto il tuo prefatic,

E la maledittione

E scommunicatione.

Con la l'igua forcita

M'hai fatta sta foruta.

Che con la lingua lingui

E la piaga mi stringui

Che questa mia forita

Non puo esser guarita,

Per altra condit one

Scuza assolutione

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mem. Prane. ad ann. 1297.

Per gratia de peto-Che mi dichi absolveto: E l'altre ne le rai lassi. Finche to del mondo passa. Pot se ta vizoi provare R moco exercitare; Non di questa materia, Ma d'altre mode prelet-So in sai si scherance. Ohe pu facci feriro, Tengati ber - experta Se m. feri a scoperto. Ch'aggio due seudi a collo, Che se io non me li tollo, Per secula infinita. Mai non tomo ferita. L'un perto al lato dritte. L'altro pende al ainistro. Ho il senistro scudato Un diamante approvato. Nulla ferro el apporto. Tanto è di dura ponta; Questo è l'odio mio, Guanto a l'onor di Die. Lo diretto sendone D'una pietra in carbone Ignita empe fities D'uno antoreso giunco. Lo proxime be in amore D'uno infocato ardore: Se ta vuoi fare cuanto, Puor la prevar'n'est. it., E quanto vuoi t'abrenea Chine col amor non will as Volentier ti partara.

Credo che ta giovara,

Or vale, vale, vale.

Dio ti tolga ogni male;
E dielomi per gratia
Ch'io lo porto in lieta facie.
Finisco lo Trattato
In questo loco lassato.

## SATIRA XIX.

Il Pastor per mio peccato Pesto m'ha fuor del ovile; Non mi giova alto belato, Che m'ammetta per l'ostile.

O Pastor che non ti svegli A questo alto mio beiato, Che mi traggi di sentenza, Con che m'hai acommunicato?

Se star sempre imprigionato
Questa pena non ci basta,
Puoi ferirmi con altra asta
Come piace al tao sedile.

Lungo tempo l'aggie chumato

Ma nè mene fui audito;

Ti scrissi ance in me dittute,

Nè perciò fui exaudito;

Che io ste sempre ammonito

A picchiar che mi sia aperte.

Non riman per mio difetto,

Ch'io non mentri al mio covile.

Come 'l cieco che esclamava,

Da passanti era esprobrato,

Magior voce esso gittava:

Miserere Dio al cecato.

Che adimandi ti sia dato?

Messer ch'io rivegia luce;
Ch'io cantar in alta voce
Passa esarna puende.
Serve son del Centurione
Paralitico in tertura;
Ne son degue che in una casa
Si discenda tua figura;
Soi un basta per scrittora
Mi sia detto l'absolveto;
Che ul trane fuor del porcile.

Troppo giaccio alla piscina
Al pertico di Salomone
Grandi moti si fa l'acqua
In tanta perdonatione.
Et passata la stagione,
Pur aspetto mi sia detto
Ch' io mi lievi, et tella il letto,
Et ritoria al mio casilo.

Come infermo putolente
Son gettato via da sani,
Et non à Chiesa sè à mensa
Con loro posso il pan mangiare.
Vogli prego risguardare
A muoi mali, e 'n voglia canta
Div mondata sia tua tanta
Qualitate malsanile.

Son vexato dal demonio,

Muto sorde diventato;

La mia infermitate chiede,

Che 'n un ponto le sia carab;

Che 'l Demonio sia fugato,

E l'audite mi sia reso,

E 'l parlar non più conteso,

Che negato fu col Sile

La polzella in casa morta, Stiè dell'Archisinagogo. Molto pejo sta mia alma Cost duro ha morte il grogo. Che mi porghi la man rogo. Et mi rendi a San Francesco: Chiesso mi rimetta al desco. Et con gli altri al mio pastile. Deputato so all'Inferno, Et san gionte gua alla porta : La mia matre Religione Fa gran pianto con sua scorta L'alta voce udir onta Che mi dica. vecchio surge: Che 'n cantar torni il suo luge, Che si è fatto del sentle. Son qual Laggar sotterato Quattro di di gran fetore; Che per me Mana nè Marta. Fu che orasse al mio Signore: Puolsi far che per suo honore Tu mi dica: vieni fuora. E la tua voce decora Mi rimetta nel mio stile. Un ramedio m'è insegnato, Che potria forse giovare. Qual non posso dilungato Con la voce adimandaré: Stando in carta il mio dittare, Et gli chieggio a darmi ajuto; Ciò per mezzo fia compinto Di degno huom, di F. Gentile.



1 14 .As. 1 ... C

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Questi è fra Centale da Monta fore della discesi d'Arreona, frato Minore, crestocardinale da Bonificzio, e che difese primo la sua memoria al Concilio di Vienna.

### W

# Breve di Bonifazio a Landolfo della Colonza commettendogli la guerra contre i Galunnosa.

Bonifacius etc. Dilecto fillo nobil, viro Landolpho de Columna civi romano salutem, et apostolicam benedictionem. Ut depressio et confusio Columnen Schismaticorum et Reclesia Romana Behellium co celerius, et facilius executioni mandetur, quoad id piurium proborum virorum fuerit ministerium deputatium. Nos de tue nobilitatis industria. plenarie confidentes, volumus, et presention tibi auctoritate commitmus, at one cum nobili viro... Capitaneo militum. Tallice Tuscer adversus schismaticos, et rebelles praedictes, et adjutores, et fautores sorum ad captiones castrorum, terrarum, locorum, et bonorum, ac etiam personarum ipsorum, destructuarem queque, et devastationem domorum, vincarum, et arborum corumdem, et alias in omnibus, et per omnia, que in hac parte, ad bonoren, et exaltationem Ecclesia Romana videris. expedire, procedus virilitar, et potenter, et nomine nostro, et ejusdeni Reclesiae Castra, terras, loca, et l'ersonas ipsorum, quas capi contigent, custodias, et conserves, seu custodiri, et conservari facias, et procures ad nostrum beneplacitum disponenda

Dat. apud Urbem Veterem secundo nonas Septembris Pontificatus nostri armo tertio.

#### XYII

## Risporta di Benifazio ai popule reguano.

Romfacius etc. dilectis filiis nobili viro Pandulpho de Sabelio Senatori, et Populo Urbis salutem et apostolicam benedictionem Romanum Populum peculares, et prædilectos filios præcipua caritate costringimus, et specialori prosequimur presogativa favoris. Sane dilectos filios Ambasciatores vestros en parte vestra solema ter un quantitate non modica nuper ad nostram præsentiam accedentes paterna benigmtate resepinans, et que tum verbo, quam scriptura nobis exponere voluciunt





attendimens dilugenter, ipsi namque comm pelies, et Fratribus nostristam oreferus, quam in scriptis ex parle vestra proponere coraverunt. quod iidem. Ambasciatores de mandato tuo, Senator, et ex deliberatione. Consilu generalis, et specialis, et quamplumum ahorum proborum wirorum in ipso congregatorum, et parlaments more sol to publice congregate ad Colupnemes tam clericus, quam lairos schismaticus, nostrus et Ecclosia Romania rebelles, et hostes appernine accessement et ex parte vestra, Senator, et Popule, prædictis snass runt Clericis et indexerunt. condern, et præfatis Lascis mandarunt, quod ad pedes nostros reverenter. venirent nostra, et ipsina Romana. Ecclesse absolute, ac libera mandata facturi; ad quas praefati sch smatici, et rebelles ipsis ambasciatoribus responderent, quod ipse parati erant; et offerebant se venturos ad pedes nostros, ac nostra, et præfatæ Enclosie mandata factures; qua responsible a priedictus Columpnensibus Ambaisciatores nesi audita, reredeuntes ad Urbem (psaque relata a te Senatore, sicut en dicti consilii, et nostra popule ut asserebant ordinatione concessorat (sec) susceptive mandatum quod inlem Ambasciatores ad presentiam mostram accederent, ac nobis ex parte vestra. Senator et Popule, supp (carent, ut intu ta Det, et consideratione vestra diguaremur præfates Columpnenses. at presnithiur ven outes beingre recipere, ac misericonditer pertracture. Nos igitar illius vices gerentes qui mortem non fecit, nec delectatar. n persistionem accorum, et films absuntes in derium regionis discinnbinding (so I have liter revertences, magne-recogniscentes procests, adprendentiam liberter admittit, præfatis schismaticis, hestibus atque rebe libus si sulla recognoscentes cu pas, et scelera humili spintu, et contrito ad nostra, et præfatæ Ecclesiæ mandata pure, absolute absqueintendurente aliquo, ulte, bassa, un ad pedes mostros reverenter et personaliter absque mora dispendio venire curaveriat, et tam Personas. suas, quain Civitatem, Arces, et Castra, quæ detment, detmentur poeis, in maribus, et posse nostris, ac corum, quibus mandabimus, poauerint cura effecto, gremium non claudemus, quin eos taliter, redeuntes, ale misericorditer et benigne tractemus, quod sit gratum Dechonorabile nobis, et ipsi Ecclesus, et ex nostris, et ipsine Ecclesus actibus exemplum laudabile posteris relinquamus. Nec volumus vos latere, quod per verba dilationis deduct notentes, non intendimusadet here on n'interim contra eos ac segnaces, et fautores ipsorum et



terras, que pro ipsis tenentur temporaliter, et spiritualiter proceditur. Coctorum gratanter audivimus, et qued nobis per ambasciatores supplicastes cosdem ut ad Urbem, moraturi in ca. in istanti lucimali trimpore, veniremus: super quo tenere nos volumas, quod alia caepra loca præter illud abi nostri sodos apostolatus existit minus gratanter incolumus; nam sicot jain vera præsagia manifestant nodum vivi, sed etiam post præsentis vite decersam capinnus in urbe ipsa quiescere, constructa jam in basilica Principas Apostolorum de Urbe speciali cappella ubi nostram elegimus sepulturam, sed adhue de veniendo, vel non vomendo ad præsens umbasciatoribus ipsis responsum certum non dedimus, sed ex causa in suspenso tenemus, ut videre possimus qualiter prædicta procedant, et d. .. am quam ad nos gessistis, et gentis effectivis valennus operibus experiri.

Datum apud Urbem Veterem terto Kalen Octobris pontificatus nostri anno terto.

### XVIII.

Sernsoni due di Papa Bonifazio VIII terrati in Orvieta alla presenza dei Cardarsti attorno alla canonazzazione di Luigi IX di Francia.

Roddite quie sant Casaris Casari, et quie sant Dei Deo. Mat. XXII. c. Notandum quod reddit Deus, et reddit homo. Deus reddit bonis hona, mais supplicia, utrisque iusta. De malis in Psalmo dicitur: Reddet retributionem superbis. De bonis etiam in Psalmo: Redde mihi latitiam salutaris turi; id est, glonam æternam, quæ est keutia sempiterna. De utrisque dicit Apostelus II. Cor. 5. Omnes nos manifestari oportet ante tribunal Christi, ut recipial unasquisque propria corporis pront gessit, sive bonum, sice malum.

Item reddit homo Deo, reddit proximo. Primo debet reddere Deo, illa que vovit. Unde la Psalmo: Vorcte et reddite Domino Deo vestro, etc. Hoc intelligitur tam de voto tacito, quam expresso. De voto tacito, sicut de illis, que in bapt smo, heet tacite, promittuntur. De expresso dicitor Lucæ XVI. Heide rationent vilheationis tuæ. Hoc specialiter dicitor de illis, que ex voto seu promisso expresso obligati sunt Deo





specialiter service. Secundo reddit homo proximo caritatem et concordiam. Unde Apoetolus Rom. XIII. Nemme enignum debentes, user ut envicem deligates. Istud vero debitum est, quod quantumeunque, et quotienscumque redditum, semper neb lominus horsine a detinet debitarem

Ista vero verba prime proposita accipi possunt in persona summi Pontifices, et totan Ecclesies militantis, et dicator em pro suncte memonge Rege Ladovico, Reddite qua sunt Casaris Casari, etc. Ut per Casarem intelligamus ustum sanctum Regem, em henor mento debetar. Undo concluditur Rom XIII. Reddite ergo omnibus delata; eni frabatum, tributum, cui vertigal, vertigal, cui timorem, timorem; eso honorem, honorem. Et ita debemus reddere unionique quod suum est, tam Deo quam homini et maxime illi sancto Begi, de quo agitur Reddendo culm honorem komini, redditur etiam Deo, qui est laudabilis m Sauchs suis. Unde in Psalmo, Mirabilos Deus in Sauctia ania, etc. Item ibidem, Landate Bournum in Sanct's cars etc. Accedants enco. ad propositem negotium venerandum, honorandum, et desiderandum, quod jum per XXIIII annos vel amp que stetit in fornace examinis Cume Romang, sen sedis Apostolica, Unde notambum, quod multi vestrum viderant, et nos etiam vidinus sunctum illum Regem Ludovicum. con s vita inclyta cunctas illustrabat Ecclesias. Et sicut nos in parte velonus, et per probata audiviguas, et scanas, vita eras non fint soluni vita hoganis, sed super homorem; non fast interrupta, sed ab infantia. continuata, de bono in melius semper procedors, semper augmentata. Secundum id quad dicitar in Psalmo. Hand sonete de cirtade en certatem, videbitur Deus Deorum in Som. Ipse entin sie procedens, jam de regno terreno Francia: ascendit ad regnom asternom alorias, ut possitdicere illud Psalmi: Ero enun constitutus sum Rex ab co super Son montem supritem ejus etc. Et qua du jur in Priverb, Justorium seunta quem las splendens procedit, et crescit usque la prefection decor. Idearco non est passas Dominas, at lucerna ista poneretar sub modio; sed super candelabrum, ut luceret his qui in domo Dei sunt. Unde volast Dominus manufestare hominibus qualis iste Sanctus erat, et est coram eo: et hoc tam per testamonium Dei, unain bominum.

Testamonium enim kondinam requiritor ibi sicut testimonium veritatos, quant un ad certifudamen vitas sum sanctia, quam in hoc mundo gessit. Vita vero ejus sancta ominībus fuit manifesta, faciem ejus aspicientibus, que plena erat gratiarum, sicut dicitur Hester XV. Quantum yero ad opera, fuit manifesta specialiter in electrosymia pauperam, in fabricationibus hospita com, in redificilis Ecclesiarum et creteris robericordus operibus, que omnia enumerare longum esset. Nec fuerant istamomentanea seu parvo tempore durantia, sed usque ad mortem continon. Item quapte fuerit justitue, apparent evidenter non solum per exempla, ime etiam per tactum. Sedebat enim quasi continue in terrasuper lectum, ut nadiret causus, maxime pauperum, et orphanorum, et eis facienat exhiberi pustitue complementum. Uniquique etiam reddebat. quod suum est. Unde potest dici de ipeo, quod dicitur Eccles. XVI. Opera institut e per quia emercialni ? quasi dicat, enumerari non poscent. Et ideo in pare et quiete magna tenuit regnum summ. Concordes erum unit par et justitia. Et idea sicut sedit in justitia, ita regnum ejus quievet in pace. Unde verificatem est de ipso quod diestar Proterb. XX. Misericordia et veritus custodinut Regem, et roborabitur elementia throngs cass. Voluit insuper Dominus manifestare sibil qued erat vas electionis ud portandum verbum suum coram gentibus, et Rugibus, et files Israel. Et ideo estendit illi, quanta opertebat eum pronomine suo pati , quia licet tot divitiis, deliciis, et honoribus abundaret, relinquens omnia, corpus surm et vitam suam exposuit pro Caristo, mare transfectando, et contra infinires Crucis Christlet fidel Catholica: decertando, naque ad captionem et incarcerationem proprii corpora, uxona, et fratrum suorum.

Quantum vero animi constantium, et quale exemplum justitus et homitatis ostendent in advernitate producta, hoc aciunt ille fide digni qui ab illis, qui interfuenint, vertatem d'Aigenter laquisieumt. Nam cum captus esset a Soldane, et fratres sui, et certa summe pecunim deberent redimi volebat Soldanus quod illa partio seu processo pecunime tali pacto firmaretur, ut si dictus Soldanus a promissa recederet, legem anum et Deos suos abrisquret. Ipse vero Rex e converso, si pactum non teneret, fidem Christi negaret. Pius vero Rex et Catholicus hace andiens, calormit, et monitus a fratribus suis ut hoc faceret, dicentihus qued hoc satis licite poterat promitiere, postquam non intendebat a pacto seu conventions recedere, respondit els sici Dominus faceret id quod voluent tum do me, quam de volue Vos ut



fratres diligo, me etiam ut me ddigo. Sed hoc avertat Deus quod tale verbum de ore Regis Francise unquam eneat, quicquid inde debrat accidere. Soldanus vero videns e, in magnam constantiam tain in gestibus quam in responsis, credidit verbo suo simplici, et ipsum ac fratres suos, ac etiam omnes reliquos, quos terebat, dimisit. Miracula etiam tempore captaonia una piurima acciderunt, inter qua tinum fuit praeripuom, et relatione digrum. Quidam enim Religiosus, qui eum secutus fuerat, et cum eo captus, dum staret secum in una camera secreta, coepit Ben devotus multum conquera et condolere propter hoc, quod Breviarium non habebat, ubi posset dicere Horas suas Canonicas. Respondit frater ille, eum consolando: Non est curandom in tab articulo: sed dicamos mibilominus Priter moster, et alue quae poterimus. Sed cum multum affligeretar super isto, i ivenit juxto so subito Breviarium suum proprium, divin tus, ut credimus, sibi et per miraculum est apportatum.

Item postquam a carcere fant liberatus, non vent, nee malutus fant sient prins licet vita et conversatio erus prins finsset satie honosta. Vestes enim, quas postea habilit non erant Regise, sed Religiosæ: non erant militis, sed viri samplic e. Vitam etiam enis, qualiter in ædifica tiombus Ecclesiarum, et visitationibus infirmorum excorum, et eprosorum continuaverit, nullus enamere sufficit.

Inter catera vero, hoe exemplum netabile weitatum furt nobas a fide dignis, dum essemus in Francia; quod apud Abbatiam Regalis-montis etat quidam Monachus lepra abominabiliter infectus, in tantum quod propter fortorem et abominationom illegram, vix inveniebatur, qui ad eum accedere vellet: sed quis necessaria erant a longe eidem propiciobantar seu dabantur. Rex vero pius audiena hid do illo, pluries visitavit eum, et eidem humiliter in instravit; samem illegram ejus studiose detergendo, et eidem ci imm et potum propris mambus ministrando. Talia namque et consmilia considerit facere in domibus Dei et Leprosaria, et specialiter in domo Dei Paris, quod multi etimultoticus videmat. Unde in talibus apparet, quanta comparsionis et pietatis fuerit isto Rex factus.

Item quantamm elecmosynamm fuerit ipse sauctus homo, apparet per illos, qui etatuta daudi elecmosynas suas noverunt. Inter alia namme statuit, quod quotienscumque de novo intrabat Paris, neue electrosyna darentur Religiosis, et specialiter Mend cantibus, et ideo frequentius exibat, ut sepius electrosyna hujusmodi redderentur.

Prieter-a mon suffecit ei dare sua, sed volens plus reddere Deo. reliquit mundum, acorem, et reguton, exposuit filjos suos, et reliquit serpsum, iterum in Terram sa ictam peregrinando. Potenit dicere Domuno cum beate Petro et reliquis Apostolis, ad quod dixit Petrus Matt. XX. Five religioranis omain, et secuti sumas le Et in tanta perfectione qua secutus fuerat, vitam fi sivit sanctissime. Nam secundum quod testificatum est ab assistentibus, iste non fuit fina hominis humanata, sed quodam modo mm sanctificata servi. Quod apparait in verbis, et in monitionibus Sanctis quas in lecto mortis dicebut et in sugnis, quie tone temporia evident-r in ipso apparaerunt. Quam vero salubna exempla et monta reliquit posteria, indicant maxime documenta saneta, que prus Rex nate mortem filio suo primogenito et filizsine Regine Navarra scripsit, et quasi pre testamente em reliquit. Cum etiam signis evidentibus appropriquaret ad finem, de millo erat solliextus, man do its, quas ad aslum Doum propose pertinebant, at ad exaltationem fidei Christiania. Unde in fine dixit: Amode nullus loquatur mecum. Et sie stans per magnium spacium, quasi nullus permissus est loque ubi, non Sacerdos sive Confessor proprime Et sie ad extremum horam venieus, apiritum reddidit Creatori.

Istum vero sanctum Begem merito vocavimus Casarem, qui possessor Principatus, seu possidens Principes interpretatur. Ipse emis Principatum, seu Principem huma mundi possedit, tres municos humanic nature, mundum, carnem, et diabolum prosteriondo. Vicit emis mundum, quia stans in mundo mundum prostravit et calcavit, contemnendo, et Deo subdidit; terrena, quie mundi sunt, in electrosymis distribuendo. Diabolum etiani calcavit, se psum, sicut superius dictum est, summe et perfectissime humiliando; et signo crucia, quod assumpsit, et tambiu portavit, ipsum prosternendo. Carnem mibilominus vicit et domavit, esm spiritui subjicendo. Maxime quia sicut constat ex testimonio plumnorum, iste muniquam carnem suam divisit in plures, nec cum aliqua peccatum commist. Ita quod ipsemet, excepta uxore propria, virgo ab alus permansit.

Videns ergo Deus istum talem et tantum virum sic bene ingressum, sic melius progressum, sic sanctissime de mando egressum; vo-





luit quod non staret amplius lucerna sub modes, sed per grandas et multa miracula voluit cum manifestare et quan super candelabrum ponere. Nam sicut invenimus, vidinus, et nosmetipsi die propria eraminavimus per plures inquisitiones a nobis, et a nostria fratribus, ac etiam pluribus summis Pontificibus appropatus; sexaginta tria miracula inter castera, quis Dominus evidenter est sidit, certitudinaliter facta cognovimus.

Quin, sicut alias dietum est, actus iste, sorbest ascribere in catalogo Sanctorum per canonizationem Romani Pontificas, singularis excellentiae reputator in Ecclesia muldante, et ad solum Bomanam Pontificem pertment hoe agere ideured surmann gravitatem in facto tam singulari Seses Apostolica voluit o service. Quamvis et vita sua fersset ta mamfiesta, et multa miracula visa, sicut superius dictam est, proces cham Regie, Barmum, et et au Fredatorum pauries acressissent; multiom mus cam againstiombus privates pluribus iam factis, adhae voluit inquisitiones solomnes per non parum tempus facere. Duravit setud negocium iam per XXIV annes, vel amplica, Et beet Dominus Nacolana III. ante dimoset quod ita nota erat sibi v.ta. istico saucts, quod si vidieset duo vel tria miracula com canonizaeset; sod morte præventus non potait hor perducere ad effectum. Er abundanti tianer fuit adhus commissum negocinin impresitionis vina venerabilibus et discretis, Archiepiscopo scilicet flothomagensi, et Episcopo Antislouorensi, et magistro Rolando de Palma Episcopo Spoletano. Et 1831 do sexaginta tribus miraculis testes receperant examinaverunt, subsicaverout; et iam sextecan amus transcetos ad Cumam remiserunt. Insaper per illos sexdecim armos continue ali ni ex parte Regis Francie, necnon Predatorum, et princ pain et specialiter Frater Joannes. de Saucesero, continue institerunt.

Tandem pro dicto negotio tempore longari Martini, commissum est negotium tribus Cardinalibus ad exam nandum, que viderunt, examinatorunt, et pro magna parte robricaverant. Sed cam ante moriem domini Martini non funset facta relater negotiu pervenut tandem ad tempora. Domini Honoru. Et tunc lecta sunt biara meracula, et coram fratribus nostrus cardinalibus diligenter discussa. Sed diare ventilaretur negotium, superveniente morte Domini Honoru, regotium siluit.



Tampore vero domini Nicolai IV commission est negotium tribas alas Cardinalibus, domino schicet Hostiensi, domino Portuensi, et ir dissimilistatu Cardinalatus adhue existentibus quia mortui erant ill. Cardinales, quibus negotium prais fuerat commission. Postea etiam in retuo domino Hostiensi, subrogatas fuit sibi dominus Sabmensis. Et ita per tot, et totiens examinatum est, rubricatum, et discussion negotium; quod de hoc facta sit copia scripturarum, Nie de maini propria scripsinas, et diligenter examinavimus multa in racula fuisse sufficienter probata.

Temporibus autem nostris non sunt anitati examinatores, sed tamen iterum lecta sunt plura miracula, examinata, et rubricata, non soluci per illos praedictos examinatores, sed etiam plures alios Cardmaies, et voluinus, ut quildet signilatina daret consilium auum in scriptis, et ocio, vel amore, seu etiam timore a iquo aliquis taceret.

Ex 1stis ergo, et phiribus alns potest evidenter concludi, quod servata fuit matoritas et plus quain maturitas in prædictis. Et ideo de tam manifesto viro, et sic in sanchtate vite et miraculorum protato, secure possumus asserore, quod non debet amphus fama sancintatis eins sub modio latere, sed donomus ei dicere: Amice, ascende super us, ut sit tibi glona in Ecclesia pulitante coram simul discumbentibus. Et ideo quasi ex era Dei dicta sunt nobia et Ecclesiae militanti verba proposita in principio, Reddito que ment Cersaris Ceseri, etc. ut in hor reddatur Deo quod suum est, qui landatur in Sanctia xum. Roddatur Commusti quad suum est, sulleet honor, et gloria debria. Sancta red datur, et matri nostree Ecclesne triumphanti quod suum est, scala et debitum landis: et hos un isto sancto, qui connumerari debet mento cum aliis sanctis, quia civis effectus est patrise scelestis. Et sic cam matre nostra debemos conhetari, et istum tanguam sanctum honorare: ut sic per consequent exemplie vita: ones in Ecclesia militanta recitatis fides Catholica roboretur, Reges et Principes ad bomim ammentur. et omnes universalitar in boma suis operibus et exemplis æd ficeutur. et ad maiora bona protocentar, quad nobes præstare dignetur, que vivit et regnat, etc. amen.

Rex precious magnificatus est, quia codem Spiriti Sancto, quo locuti sunt et illuminati patres veteris Testamenti, Potrimelio videlicet et Propheta, locuti sunt etnim sancti novi Testamenti. Propter quod dicit Apostolus I. Cor, XII. Dicisiones grutiarium sant, idem antem spirituse et sequitur ibi: Hure ominio operatus innus vique idem spiritus, divident singules pront cult unde militaris Ecclesia codem spiritus loquens quasi exultando assunit verbum propestum quo ad sentuetium de tertio libro Reg X et de secundo Paral p IX et tamen mutat verba, que licet ad literam dicta sunt de Rege Salomono in veteri Testamento; tamen quia de exaltatione Reclesia loquitur, propter magnificationem et exaltationem sanctiss mi Regis Ludevici, possumus codem spiritu de ipso verba proposita exponere, in quibus sanctas Rex Ludevicus in tribus commendatur, primo de excellenti statu, quia Rex secundo a donis et virtutabus, quia pacificus; tertio a priem is et remmerationibus, quia magnificatus in Ecclesia, scalicet militanti.

De primo notandum, quod qui bene regit sepsum et subditos mas, lipse vero Rex est. Sed qui nescit regere se et subditos, audacter dicendum est, quod falsus Rex est. Iste vero Rex fuit in veritate, quis sepsum et subditos vero, iuste, et saucte regebat. Sepsum emm tent, quia carnem subjecit spiritui, et omnes motus sensualitatis rationi. Item subditos bene regebat, quia in omni justitia et requitate spios custodiebat. Rexit etiam Ecclesias, quia jura Ecclesiastica, et libertates Ecclesias illusias conservabat. Sed qui de facto bene non regunt, vere Reges non sunt.

Secondo, commendator a donis of virtatibus, cam dicitor pacificus, id est pacem facions. Per istud enim denum, at per istam virtatem intelligentur cetera dona et virtates. Fint autem pacificus in se, et quoad omnes non solum subditos, sed extraneos. In se fuit pacificus. Habrit enim pacem temporis, pacem pectoru, et idenco tandem consecutus est pacem geternitatis. Qualiter vero pacifice tenuit regnum suum, hoc sciunt connes, qui sunt illius temporis. Ista vero pax non est sine justitu. Sequitor enim justituam. Et quia iste justus fuit quoad se, quoad Deum, et quoad proximum, ideo pacem habbit.

Ex actis sequatur tertium, quod magneficatus est, id est magnus factas non solum in præsenti Ecclesia, sed etiam in patria. Notandum veio, quod vulgarater loquendo aliquis dicitur magnus quadruplica ratione, secondula quadruplicem dimensionem: videlicet primo quia longus, secondo quia latus, tertre quia profundas, quarte quia altus, sive clatus. Ista habiat sanctus Rex spiritualiter. Puit crimi longus per preserverantiam et longus per preserverantiam et longunimitatem in bono. Ab infantia suim copit bene vivere, et usque in anem perseveravit. Unde potest exponi de ipso quod dicitur de Isaac Gonos XXVI. Benedical et Lionicaux, et locapletatus est et ibut profusicas atque successens, donce vehementer magnus effectus est. Iste apintualiter loquendo fait Isaac, qui visus interpretatur quem peperit Sara inm vetula, per quam potest significari Ecclissia istus temporis in sento novissimorum temporum constituta, que nobis peperit istum Isaac, qui nobis mento dobet esse materia risus et gaud.j. Sequitur, ibat proficiens, etc. ut possat dicere cum Apostolo, II, ad Tim IV. Donum certamen certari, emisum communicaci, in veliquo reposita est mihi corona pistitice, etc.

Secondo dicitur magnus, quia latus, sive amplies; et hoc per charitotem. Undo Eccl. XLVI Fortis en bello Jesus Neire, et seq qui fait
magnus secondum verbum soum, maximus in salutem electorum Dei.
Non caim est memoria apud homines, ut credimus, quod inventos fait
isti similia nostria temporibus, qui tantum relavet pro salute aliorum.
Quod bene apparux, quando ipse et fratres au capit fuerunt a Saracenis. Non cuim sustimut liberationem suam, nec fratrem suorum, donce
omnes alii quotquot fuerunt capit, prins fuerint liberati.

Tertio dicitor magnus, quia profandas, hoc per humilitatem. Quanto cum magns profunde se humiliat homo, tanto major apud Deum reputatur, secundum id quod dicitor Luc XIV. Omnis qui se excitat humiliatur, et qui se humiliat excitatitur. Et quia iste profundissime se humiliavit, ideo apud Dominum mento magnus extitit. Unde potest exponi de ipso quod dicitur I. Reg. II. de Samuele, Magnificatus est Samuel apud Dominum. Ipso viro humiliavit se intus et extra, in lingua, in corde, in veste, in oratiombus. Et hoc possumus secure asserve, quod facies sua benigna et plena gratianim docebut eum esse supra hominum. Intelligitur vero congrue per Samuelem, quod interpretatur. Obediens Deo. Obedivit enim Des usque ad mortem.

Quarto dicitar magnus, qua altus, sive elevatos fuit per intentionem rectam ad Deum, omnia que agebat Deo attribuendo, et el gratias apendo, secundam qued dicitar in Psalmo Non nobis, Domine, non



<sup>21 -</sup> BONIFACIO TIP.

nobis; sed nomini tuo da gloriam. Unde de ista magnitudine loquitur Judith XVI. loquena Deo, Qui timent te, magni erunt apud te per omma.

Apparet igitur qualiter ist soncto competunt verba primo proposita, Rexpacificus mugnificatus est. Et qua sic quadrupliciter fuit magnus in terris, sicut dictum est, ideires omnino tenere debemus, quod etiam est magnificatus in celis. Hoc enim pertinet ad divinum justitiam, quod qui bonus et justus fuit in vita, magnificatur et exaltetur in gloria. Quod apparet de isto per multa et magna miracula, que Dominus per ipsum ostendit. Et ideo mento ipsum glorificatum et magnificatum credimus in celis, et ideo eum catalogo Sanctorum ascribinus, præcipientes omnibus fidelibus Christianis, quod ipsum tanquam sanctum, et per plura miracula notificatum venerentur, et eius patrocums corde devito sibi postulent suffragari. Quod nobis præstare dignetur qui vivit et regnat, etc. Amen.

MOY 211 WAR HOW APH B TEN DCT = M 1924 DUE JUN 8 1930

PARVARD UNIVERSITY

